## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è stato realizzato sul modello predisposto dai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) - Dipartimento di Prevenzione - dell'Az. USL di Reggio Emilia, nell'ambito degli "Indirizzi Interpretativi sull'applicazione del D.Lgs. 81/2008 nella Scuola". *Revisione n.5 - Aggiornamento: 14.02.2013* 

# ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" NOVI DI MODENA

Sede: Viale Martiri della Libertà, 18/b – 41016 Novi di Modena – Tel. 059/670129

## Anno scolastico 2014/2015

D.V.R. relativo a

- Scuola Primaria "A. Frank"

Viale Martiri della Libertà, 20 – Novi di Modena

- Scuola Secondaria Iº Grado "R. Gasparini"

Viale Martiri della Libertà, 20/A – Novi di Modena

Data aggiornamento

20 ottobre 2014

#### SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (artt.17 e 28 - D.Lgs. 81/08) è stato elaborato dalla **Dirigente Scolastica Dott.ssa Paola Cavicchioli** in collaborazione con:

| - il Responsabile del Servizio Prevenzione e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Protezione:                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (firma)                                                        |
| Dott. Ing. Giulio Fregni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| - il Medico Competente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (firma)                                                        |
| Dott.ssa Giovanna La Rosa _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| Il Documento è stato elaborato previa con Lavoratori per la Sicurezza, che sottoscrive il control della control de |                                                                |
| - il Rappresentante/i dei Lavoratori per la S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sicurezza:                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (firma)                                                        |
| M.o Andrea Manzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il <b>Dirigente Scolastico</b><br>(Dott.ssa Paola Cavicchioli) |
| Data certa di elaborazione (art 28 comma 2 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D. I. as 81/08): <b>20 ottobro 201</b> 4                       |

**Data certa di elaborazione** (art.28 comma 2 D.Lgs.81/08): **20 ottobre 2014** (a mezzo PEC, posta elettronica certifica, con invio a se stessi del documento in formato elettronico e pubblicazione sul sito della scuola nella sezione Sicurezza)

Il presente foglio relativo alla sottoscrizione del documento è custodito presso la sede scolastica di riferimento.

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere sottoposto a costante revisione e aggiornamento all'inizio dell'anno scolastico, entro il 30 novembre.

#### **INDICE**

#### A - Generalità

- 1 Identificazione e riferimenti generali
  - 1.1.Identificazione e riferimenti plesso
  - 1.2 Organizzazione del Sistema Prevenzionistico
- 2 Caratteristiche generali dell'edificio scolastico
- 3 Documentazione obbligatoria generale, specifica, necessaria per la valutazione dei rischi

## B - Metodologia

- 1 Riferimenti alle normative tecniche
- 2 Criteri utilizzati
  - 2.1 Identificazione fattori di rischio
  - 2.2 Identificazione lavoratori esposti
  - 2.3 Quantificazione dei rischi
  - 2.4 Definizione delle priorità degli interventi
  - 2.5 Individuazione, programmazione messa in atto delle misure
- 3 Obiettivi specifici perseguiti

## C - Coinvolgimento del personale

## D - Risultati della valutazione - Programma di attuazione

### E - Aggiornamenti programmati

### F - Lista di controllo (Check List)

ASPETTI ORGANIZZATIVI GESTIONALI

- 1. Organizzazione del Lavoro
- 2. Compiti, Funzioni, Responsabilità
- 3. Analisi, Pianificazione e Controllo
- 4. Informazione-Formazione
- 5. Partecipazione
- 5.a. Stress lavoro correlato
- 6. Norme e procedure di lavoro
- 6.a. Tutela Lavoratrici Madri.
- 6.b. Procedura di lavoro per refettorio e magazzino pulizie
- 7. Dispositivi di Protezione Individuale
- 8. Emergenza e Pronto Soccorso
- 9. Sorveglianza Sanitaria / Vaccinazioni
- 10. Lavori in appalto/forniture

SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI E STUDENTI

- 11. Impianto Elettrico
- 11.a. Altri impianti tecnologici
- 12. Antincendio/Vie ed uscita di emergenza
- 13. Rumore e comfort acustico
- 13.a. Vibrazioni
- 14. Rischio Chimico
- 14.a. Rischio Amianto
- 14.b. Rischio Esplosione
- 15. Movimentazione Manuale Carichi
- 16. Microclima
- 16.a. Rischio fumo

- 17. Illuminazione
- 18. Arredi
- 19. Attrezzature
- 19.a. Scale

#### RISCHI IN AMBIENTI SPECIFICI

- 20. Aule per attività didattiche normali
- 21. Aule per attività didattiche speciali
- 22. Aula magna / Auditorium
- 23. Uffici
- 24. Biblioteca
- 25. Refettorio
- 26. Attività sportive
- 27. Servizi spogliatoi
- 28. Barriere architettoniche
- 29. Area cortiliva e Giochi

## H - Elenco Allegati

- 1. Assetto organizzazione prevenzione
- 2. Programma annuale di Formazione Informazione Addestramento
- 3. Ricognizione corsi di formazione con allegati programmi e attestati
- 4. Elenco procedure e istruzioni operative
- 5. Elenco Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- 6. Modulo di consegna di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- 7. Procedura Organizzazione Pronto Soccorso con elenco Presidi Sanitari per la cassetta di P.S.
- 8. Istruzione operativa per "Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica"
- 9. Elenco Esposti con obbligo di Sorveglianza Sanitaria
- 10. Elenco Presidi Antincendio e loro ubicazione (inserito nel Piano di emergenza)
- 11. Giustificazione Rischio Rumore
- 12. Elenco Agenti chimici
- 13. Elenco Attrezzature
- 14. Dichiarazione datore di lavoro e lavoratore sulle modalità d'uso dei VDT
- 15. Valutazione Rischio Chimico
- 16. Giustificazione Rischio Chimico
- 17. Giustificazione Rischio Vibrazioni

#### I - Elenco Comunicazioni

- a. Dichiarazione di svolgimento diretto DDL=RSPP
- a'.Lettera nomina RSPP
- b. Designazione addetti SPP
- c. Designazione addetti emergenze
- d. Incarico medico competente
- e. Verbale elezione RLS
- f. Comunicazione alla direzione dell'istituto dell'elezione dell'RLS
- g. Circolare informativa su nomine RSPP, addetti e elezione RLS
- h. Convocazione della riunione periodica
- i. Verbale riunione periodica
- l. Lettera al proprietario dell'edificio
- m. Lettera per impresa lavori in appalto
- n. Comunicazione Lavoratrici Madri
- o. Comunicazione esito della valutazione dei rischi specifica per lavoratrici madri

## A - GENERALITA'

#### A 1 - IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI GENERALI

#### RAPPRESENTANTE LEGALE:

Dirigente scolastico Paola Cavicchioli, nata a Mirandola il 6 / 12 / 1952, a seguito di accettazione di titolarità dell'attività e di incarico di Dirigenza presso la sede legale della Scuola/Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" – NOVI DI MODENA; Viale Martiri della Libertà, 18/b – 41016 Novi di Modena – Tel. 059/670129

#### SEDI COORDINATE E PLESSI DECENTRATI:

- 1. Scuola Infanzia "Sorelle Agazzi" Via R. Sanzio, 7 Novi di Modena.
- 2. Scuola Primaria "A. Frank" Viale Martiri della Libertà, 20 Novi di Modena.
- 3. Scuola Secondaria di Primo Grado "R. Gasparini"; Viale Martiri della Libertà, 20/A Novi di Modena.
- 4. Scuola dell'Infanzia "Ricordi ai Caduti", Via IV Novembre Rovereto s/s.
- 5. Scuola Primaria "Battisti", Via Curiel, 47/A Rovereto s/s.
- 6. Sc. Sec. I° gr. . "R. Gasparini", Via Curiel, 47 Rovereto s/s

#### **NOTE**

- 1. l'organizzazione del personale, la formazione delle classi, il numero di insegnanti e di allievi dipendono dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Cavicchioli;
- 2. la messa a norma dell'immobile, la manutenzione e tutto ciò che riguarda lavori edili, impiantistici dipende dal proprietario, Comune di Modena;
- 3. la dotazione e il reperimento di attrezzature, componenti di arredo, macchinari dipende dal Comune di Novi di Modena.
- 4. il personale ausiliario dipende dal Dirigente Scolastico.

#### A.1.1 - IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI PER OGNI PLESSO

#### **SEDE DEL PLESSO**

Scuola primaria "A. Frank" e scuola secondaria di primo grado "Renzo Gasparini" Viale Martiri della Libertà, 18/b-41016 Novi di Modena

Tel. 059/670129 - fax: 059/676735 - mail: moic80500q@istruzione.it

#### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Ragione sociale Comune di Novi di Modena

Via Vittorio Veneto, nº civico 16.

Cap. 41016, Località Novi di Modena; Provincia di Modena Referente per l'edificio scolastico: Geometra Paolo Malvezzi.

#### DATI OCCUPAZIONALI ANNO SCOLASTICO 2014/2015

## STUDENTI SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "R. GASAPRINI"

|                         | N. Totale | N. femmine | N. maschi |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| Scuola Primaria         | 274       | 127        | 147       |
| Scuola secondaria I Gr. | 161       | 81         | 80        |
| TOTALE                  | 435       | 208        | 227       |

#### **PERSONALE**

|                                         | N. Totale | N. femmine | N. maschi |
|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| CORPO DOCENTE PRIMARIA                  | 25        | 23         | 2         |
| CORPO DOCENTE SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 18        | 15         | 3         |
| COLLABORATORI SCOLASTICI PRIMARIA       | 8         | 6          | 2         |
| COLLABORATORI SCOLASTICI SECONDARIA DI  | 2         | 1          | 1         |
| PRIMO GRADO                             |           |            |           |
| ASSISTENTI TECNICI                      |           |            |           |
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI               | 8         | 8          | /         |
| ALTRO                                   |           |            |           |

#### A 1.2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO

#### COSTITUZIONE DEL SERVIZIO

Il Dirigente scolastico ha provveduto all'organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante la costituzione del un Servizio di Prevenzione e Protezione. Ai componenti sono stati riconosciuti mezzi e tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Compiti e funzioni sono definiti nell'Allegato "1" Assetto Organizzativo del Sistema Prevenzionistico.

#### Il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, è costituito dalle seguenti figure:

|                   |  | _ | _ |
|-------------------|--|---|---|
|                   |  |   |   |
|                   |  |   |   |
| RSPP              |  |   |   |
| Ing Giulio Fregni |  |   |   |

Ing. Giulio Fregni nato a San Possidonio (MO) il 11/8/1956 ed ivi residente in Via Martini n. 13 (personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti diverso dal dirigente scolastico - art.32, comma 8, lettera b), D.Lgs. 81/08) in possesso del seguente titolo di studio: ☐ diploma di istruzione secondaria superiore \_\_\_ ☑ laurea in INGEGNERIA CIVILE ☐ laurea specifica (esonerato da modulo A e B) 🗵 alla data 13.08.2003 stava svolgendo funzioni di ASPP ed aveva già maturato 6 mesi di esperienza e ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento: ☐ mod. B (24 ore) ATECO 8 data \_\_\_ **x** esonero **X** mod. C (24 ore) ☑ n. ore aggior. (40 ore) 1° anno 8 2° anno 8 3° anno 8 4° anno 8 5° anno 8 ADDETTI E REFERENTI AL SPP I sigg. Prof. Massimo Picardi; incarico svolto: Addetto al servizio di prevenzione e protezione per la sede della scuola Secondaria di I° gradon"R. Gasparini" di Novi di Modena - per ogni addetto nominato devono essere presenti i seguenti requisiti (art.32 D.Lgs. 81/08) 🗵 diploma di istruzione secondaria superiore maturità scientifica ☐ alla data 13.08.2003 stava svolgendo tali funzioni ed aveva già maturato 6 mesi di esperienza; ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento  $\boxtimes$  mod. A (28 ore)  $\square$  esonero **⊠** mod. B (24 ore) ATECO 8 n. ore 26 data 28/02/2008 **□** esonero  $\blacksquare$  n. ore aggior. (28 ore) 1° anno 8 2° anno \_\_\_\_ 3° anno \_\_\_\_ 4° anno \_\_\_\_ 5° anno \_\_\_\_ **Dott.ssa** Lucilla Berni incarico svolto: Addetto al servizio di prevenzione e protezione per la sede della scuola Primaria "A. Frank" di Novi di Modena - per ogni addetto nominato devono essere presenti i seguenti requisiti (art.32 D.Lgs. 81/08) ☑ diploma di istruzione secondaria superiore, Maturità Scientifica ☐ alla data 13.08.2003 stava svolgendo tali funzioni ed aveva già maturato 6 mesi di esperienza; ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento  $\boxtimes$  mod. A (28 ore)  $\square$  esonero **⊠** mod. B (24 ore) ATECO 8 n. ore 20 data 13/03/2014 □ esonero ☐ n. ore aggior. (28 ore) 1° anno \_\_\_\_\_ 2° anno \_\_\_\_\_ 3° anno \_\_\_\_\_ 4° anno \_\_\_\_\_ 5° anno \_\_\_\_\_

Ins. Cristina Bussetti incarico svolto: Referente al servizio di prevenzione e protezione per la sede della scuola dell'Infanzia "Sorelle Agazzi" di Novi di Modena

**Prof.ssa Paola Bulgarelli** incarico svolto: **Referente** al servizio di prevenzione e protezione per la sede della scuola Secondaria di I° grado di Rovereto s/Secchia

Ins. Angela Siano incarico svolto: Referente al servizio di prevenzione e protezione per la sede della scuola Primaria "Cesare Battisti" di Rovereto s/Secchia

Ins. Elisa Benatti incarico svolto: Referente al servizio di prevenzione e protezione per la sede della scuola dell'Infanzia "Ricordo ai Caduti" di Rovereto s/Secchia

#### MEDICO COMPETENTE M.C.

#### Dott. ssa Giovanna La Rosa

incaricata con lettera n. 2456 / s del 30/5/2014

#### **PREPOSTO** del personale ATA

Sono identificati preposti le seguenti figure con indicazione dei corsi specifici al ruolo (art.37 comma 7 D.Lgs. 81/08):

Sig.ra Daniela Marchi incarico svolto: DSGA - Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

#### **PREPOSTI**

Possono essere nominati, gli insegnanti tecnico-pratici, i docenti di area scientifica che operano concretamente in laboratori, il coordinatore del personale ausiliario, il coordinatore dell'ufficio tecnico laddove presente, il coordinatore degli insegnanti di sostegno, il coordinatore progetti "stage Scuola-Lavoro", ecc...

| Sono  | identificati | preposti le | e seguenti | figure of | con in | dicazione | dei | corsi | specifici | al ruolo | (art.37 | comma 7 |
|-------|--------------|-------------|------------|-----------|--------|-----------|-----|-------|-----------|----------|---------|---------|
| D.Lgs | s. 81/08):   |             |            |           |        |           |     |       |           |          |         |         |

| I sigg.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daniela Marchi incarico svolto: DSGA  □ corso base (8 ore) data 09/05/2013 □ aggiornamento (6 ore) data                                                                                                                                                                     |
| NB. Si intende preposto identificato colui che viene ascritto nel presente documento                                                                                                                                                                                        |
| DIRIGENTI                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Possono essere nominati, il Direttore Servizi Generali Amministrativi, il vicario del D.S. , i responsabili o referenti di plesso, i Responsabili di laboratori, ecc NB. Si intende Dirigente per la Sicurezza identificato colui che viene ascritto nel presente documento |
| Sono identificati Dirigenti per la Sicurezza le seguenti figure con indicazione dei corsi specifici al ruolo (art.37 comma 7 D.Lgs. 81/08):                                                                                                                                 |
| I sigg.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vanna Scaltriti, incarico svolto: referente della scuola Secondaria di I° grado "R. Gasaparini".  ⊠ corso base (16 ore) da ultimare □ aggiornamento (6 ore) data                                                                                                            |
| Maurizio Dechiara, incarico svolto: referente della scuola Primaria                                                                                                                                                                                                         |
| ⊠ corso base (16 ore) da ultimare ☐ aggiornamento (6 ore) data                                                                                                                                                                                                              |
| Gabriella Burgio, incarico svolto: vicaria DS                                                                                                                                                                                                                               |
| ⊠ corso base (16 ore) da ultimare □ aggiornamento (6 ore) data                                                                                                                                                                                                              |
| Daniela Marchi, incarico svolto: DSGA                                                                                                                                                                                                                                       |

#### **ALTRE FIGURE:**

... ... ... ... ... ... ...

#### Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

☑ corso base (16 ore) da ultimare ☐ aggiornamento (6 ore) data \_\_\_\_\_

Coordinatore alla Prevenzione Incendi, al Primo Soccorso e alla Gestione dell'emergenza ed evacuazione della scuola Secondaria I° grado di Novi di Modena

**Prof. Massimo Picardi** qualifica: ASPP

Coordinatore alla Prevenzione Incendi, al Primo Soccorso e alla Gestione dell'emergenza ed evacuazione della scuola primaria "A. Frank" di Novi di Modena

**Ins. Lucilla Berni** qualifica: ASPP

Coordinatore alla Prevenzione Incendi, al Primo Soccorso e alla Gestione dell'emergenza ed evacuazione della scuola dell'Infanzia "Sorelle Agazzi" di Novi di Modena

Ins. Cristina Bussetti qualifica: Referente SPP

Coordinatore alla Prevenzione Incendi, al Primo Soccorso e alla Gestione dell'emergenza ed evacuazione della scuola Secondaria I° grado di Rovereto s/Secchia

Prof.ssa Paola Bulgarelli qualifica: Referente SPP

Coordinatore alla Prevenzione Incendi, al Primo Soccorso e alla Gestione dell'emergenza ed evacuazione della scuola Primaria "Cesare Battisti" di Rovereto s/Secchia

**Ins. Angela Siano** qualifica: Referente SPP

Coordinatore alla Prevenzione Incendi, al Primo Soccorso e alla Gestione dell'emergenza ed evacuazione della scuola dell'Infanzia "Ricordo ai Caduti" di Rovereto s/Secchia

**Ins. Elisa Benatti** qualifica: Referente SPP

Viene data informazione a tutto il personale dell'Istituto dell'organizzazione del sistema prevenzionistico (componenti e funzioni SPP) con circolare informativa (v. comunicazioni "g") la cui lettura è prevista nel Collegio docenti plenario del 23 Ottobre 2014 e a seguire per il personale ATA appositamente convocato.

#### RIUNIONE PERIODICA DELLA SICUREZZA

La riunione per la sicurezza è convocata ad inizio anno scolastico con adeguato preavviso e con ordine del giorno scritto.

Oggetto della riunione (art.35 D.Lgs. 81/08):

- Programma annuale del Servizio Prevenzione e Protezione (Servizio Sicurezza)
- a) analisi del Documento di Valutazione dei Rischi tramite esame dei programmi di verifica e dei risultati, con relativo aggiornamento;
- b) andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI,
- c) programmi di informazione e formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori;

Nel corso della riunione posso essere individuati:

- d) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali;
- e) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Si consiglia di integrare gli argomenti con il coordinamento con il proprietario dell'edificio.

Ulteriori riunioni sono convocate durante l'anno scolastico in base al programma annuale del Servizio Sicurezza e in concomitanza di particolari situazioni di rischio all'interno della scuola o di significative variazioni.

I verbali di tali riunioni sono conservati presso gli archivi della Segreteria a cura del DSGA.

v. comunicazione "h" Convocazione Riunione Periodica e "i" Verbale Riunione Periodica

#### COORDINAMENTO PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE

I maggiori problemi di gestione della sicurezza nei lavori di manutenzione degli edifici si riscontrano sul coordinamento, collaborazione e comunicazione tra il proprietario dell'immobile, l'impresa esecutrice dei lavori e l'istituto scolastico.

Ciò riguarda sia interventi di piccola **manutenzione ordinaria** (come ad esempio sostituzione di lampade o arredi, tinteggiatura, ecc...), sia di **manutenzione straordinaria** (come ad esempio rifacimento impianto elettrico, gas, riparazione tetti, ampliamenti per vani ascensori ecc...).

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 prevede, in caso di tali interventi, l'individuazione e la gestione degli eventuali rischi legati alle interferenze tra le attività svolte dai diversi soggetti operanti, che viene esplicitata nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

La titolarità di stesura del DUVRI è del Datore di Lavoro Committente che nella scuola può essere individuato, a seconda della tipologia di intervento, nell'Ente proprietario dell'edificio oppure nel Dirigente Scolastico.

Si precisa che se la durata dei lavori è inferiore ai <u>due giorni</u>, **non è necessario elaborare il DUVRI**.

A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche, tipiche della scuola:

- <u>Caso A.</u> Appalti definiti dall'Ente proprietario, come ad esempio: manutenzione ordinaria, riparazioni di guasti (impianto di illuminazione- porte ecc..); servizi di pulizia e/o di mensa.

Il DUVRI deve essere elaborato dall'Ente proprietario, dopo aver acquisito dalla scuola le informazioni utili per la redazione del documento.

La scuola deve fornire all'Ente proprietario le informazioni utili alla redazione del documento (es: articolazione orario scolastico, attività didattiche particolari, informazioni sulla gestione delle emergenze, ecc.).

NB. Per opere di tipo edilizio l'Ente proprietario deve nominare il *Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione*, il quale ha il compito di elaborare il Piano di Sicurezza e Coordinamento che tiene conto dei rischi di interferenza tra le attività; in tal caso il PSC sostituisce il DUVRI.

Quando le opere edili vengono eseguite da una unica impresa, il D.Lgs. 81/2008 non prevede l'obbligo di nominare il coordinatore; in tal caso non viene elaborato il PSC e diventa necessario redigere il DUVRI.

- <u>Caso B.</u> La scuola definisce e gestisce direttamente l'appalto come ad esempio: servizio pulizia, servizio mensa ecc.

Il DUVRI deve essere elaborato direttamente dalla scuola sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico in qualità di committente delle opere

- <u>Caso C</u>. Lavori eseguiti direttamente da personale dipendente dall'Ente proprietario dell'edificio, come ad esempio piccole manutenzioni su strutture o arredi, indipendenti dalla durata.

Non è necessario elaborare il DUVRI ma l'Ente proprietario deve acquisire dalla scuola tutte le informazioni utili ad individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi (es: articolazione orario scolastico, attività didattiche particolari, informazioni sulla gestione delle emergenze, ecc.).

- <u>Caso D</u>. La scuola definisce e gestisce direttamente una fornitura come ad esempio Servizio merenda (macchinette ) – forniture materiali vari

Non è necessario elaborare il DUVRI ma la scuola fornisce le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza dell'attività (es: informazioni sulla gestione delle emergenze, ecc.).

v. comunicazione**"m"** Lettera Invio Informazioni...(per Casi A, C e D) e modulo **"3"** Foglio Informativo Piano di Emergenza allegato al PE v. DUVRI scuola fac-simile

### A 2 - Caratteristiche generali dell'edificio scolastico

Nella documentazione è riportata la planimetria completa della scuola, dalla quale si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, le strutture che ospitano laboratori o veri e propri impianti, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all'aperto.

Breve descrizione dell'edificio scolastico.

L'edificio è stato realizzato in più fasi temporali, ma a conclusione delle opere edili nel 2014, si presenta come un unico corpo posizionato in un unico lotto. La struttura è stata realizzata prevalentemente con elementi verticali cemento armato e copertura in legno lemallare.

Sebbene ci siano tre funzioni principali (istruzione secondaria di primo grado, istruzione primaria e amministrazione) contraddistinte da tre corpi di fabbricato ben individuabili, essi sono comunque collegati e interconnessi dall'interno da diversi corridoi e dall'esterno da cortili all'aperto in comune. Intorno a tutto l'isolato sono distribuiti spazi dedicati alla ricreazione, altri destinati a giardino e una parte ancora incolta e impraticabile.

- Il plesso dedicato prevalentemente all'istruzione secondaria e data da un edificio monopiano, è destinata ad ospitare 197 alunni. È composta da 9 aule, 3 uffici, spazi connettivi e servizi igienici. All'interno della struttura è presente anche una centrale termica con potenza 200kW
- Il plesso dedicato prevalentemente all'istruzione primaria e data da un edificio monopiano di destinata ad ospitare 307 alunni. È composta da 16 aule, 1 ufficio, 1 bidelleria, 1 refettorio, spazi connettivi e servizi igienici.
- La parte dedicata all'amministrazione e al pubblico si sviluppa in un edificio a due piani. Al piano terra sono dislocati gli uffici di segreteria, dirigenza e accoglienza al pubblico. Al primo piano è stato dislocato il laboratorio artistico, scientifico e la biblioteca in comune con i due ordini di (scuola primaria e secondaria), raggiungibili mediante scale o ascensore.
- La palestra Comunale è dislocata come corpo a se stante accanto agli edifici scolastici con ingressi autonomi. Al suo interno ci sono servizi igienici e spogliatoi.

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi (Capitolo B) l'istituto in esame è stato suddiviso nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:

#### 1. Area didattica normale

(si considerino le aule dove non sono presenti particolari attrezzature) 9 aule secondaria al piano terra 16 aule primaria al piano terra

#### 2. Area tecnica

(si considerino i laboratori scientifici, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature, laboratori linguistici, informatici, centro stampa, ecc.)

1 laboratorio scientifico al primo piano

#### 3. Area attività collettive

(si considerino le aule e gli spazi per attività particolari che comportino la presenza di più classi contemporaneamente, aula magna, la mensa, la biblioteca e simili, spazi ricreativi)

1 aula magna / refettorio piano terra

1 biblioteca- 1 laboratorio arte al 1ºpiano

1 laboratorio di Arte e 1 laboratorio Ed.Musicale al piano terra

## 4. Area attività sportive

(si considerino le palestre e gli spazi attrezzati esterni)

#### 5. Area uffici

(locali ufficio, locale fotocopiatrici o stampanti, ecc.).

- 1 locale con fotocopiatrici alla scuola primaria
- 1 locale con fotocopiatrici alla scuola secondaria
- 5 locali uso ufficio piano terra nell'edificio adibito a Presidenza e Amministrazione

## A 3.1 - Documentazione OBBLIGATORIA GENERALE

| (di pertinenza dell'Istituto scolastico)                                                                                           | esistente |    | reperi       | bile presso       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------|-------------------|
|                                                                                                                                    | si        | no | Ufficio/Ente | Persona referente |
| Documento sulla valutazione dei RISCHI                                                                                             | X         |    | Segreteria   | DSGA              |
| Nomina del Responsabile S.P.P. e relativi attestati ( <i>comunicazione a, a'</i> )                                                 | X         |    | Segreteria   | DSGA              |
| Designazione Addetti SPP e relativi attestati (comunicazione b)                                                                    | X         |    | Segreteria   | DSGA              |
| Designazione Addetti emergenza e relativi attestati (gestione emergenze - primo soccorso) (comunicazione c)                        | X         |    | Segreteria   | DSGA              |
| Incarico Medico Competente (comunicazione d)                                                                                       | X         |    | Segreteria   | DSGA              |
| Riunione Periodica – convocazione e verbale (comunicazione h, i)                                                                   | X         |    | Segreteria   | DSGA              |
| Lettera di "richiesta d'intervento" al Proprietario dell'edificio ( <i>comunicazione l</i> )                                       | X         |    | Segreteria   | DSGA              |
| Documento valutazione RISCHIO INCENDIO (v. check list 12- o documento specifico)                                                   | X         |    | Segreteria   | DSGA              |
| Piano di Emergenza di ciascun edificio (comprensivo<br>del Piano di Evacuazione) da conservare presso<br>l'edificio di riferimento | X         |    | Segreteria   | DSGA              |
| Piano di Primo Soccorso                                                                                                            | X         |    | Segreteria   | DSGA              |
| Registro Infortuni                                                                                                                 | X         |    | Segreteria   | DSGA              |

| (di pertinenza del Proprietario dell'edificio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | esistente |    | reper  | ribile presso          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | si        | no | Ente   | nome persona referente |
| Agibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |    | Comune | Geom. Malvezzi         |
| Certificato Prevenzione Incendi CPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |    | Comune | Geom. Malvezzi         |
| Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA (punto 67 Scuole con oltre 100 persone presenti fino a 150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |    | Comune | Geom. Malvezzi         |
| <ul> <li>Impianti elettrici:</li> <li>□ Progetto impianti elettrici installati o modificati dopo 01.03.92 a firma di tecnico abilitato</li> <li>In alternativa (solo per impianti antecedenti).</li> <li>□ Fino al 27/03/08, atto notorio a firma del datore di lavoro di rispondenza alle normative in vigore all'epoca dell'installazione(D.P.R.392/94)</li> <li>□ Dopo il 27/03/08, Dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08.</li> </ul> |           |    | Comune | Geom. Malvezzi         |
| dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90, relativi agli impianti elettrici installati o modificati dopo il 01.03.92, od ai sensi D.M.37/08 per i realizzati dopo il 27/03/08                                                                                                                                                                                                                                                           |           |    | Comune | Geom. Malvezzi         |
| Documenti necessari per lo svolgimento delle verifiche e delle manutenzioni (schemi, dimensionamenti, classificazioni e valutazione del rischio dovuto al fulmine)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |    | Comune | Geom. Malvezzi         |

| ☐ Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 con data non antecedente a 2 anni o, in alternativa, lettera d'accettazione d'incarico di organismo individuato da Min.Sviluppo Economico con data nell'anno solare |        | Geom. Malvezzi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Impianti di protezione dalle scariche                                                                                                                                                                                                                        | Comune | Geom. Malvezzi |
| atmosferiche:                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
| Valutazione del rischio di fulminazione realizzata                                                                                                                                                                                                           |        |                |
| secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4 (relazione di                                                                                                                                                                                                               |        |                |
| autoprotezione)                                                                                                                                                                                                                                              |        | G              |
| Solo se l'edificio che ospita la scuola ha più di un                                                                                                                                                                                                         |        | Geom. Malvezzi |
| piano ed è destinato a contenere più di 500                                                                                                                                                                                                                  |        |                |
| persone:                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |
| Verbale di verifica periodica dell'impianto di                                                                                                                                                                                                               |        |                |
| protezione dalle scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01, con data non antecedente a 2 anni o in                                                                                                                                                    |        |                |
| alternativa lettera d'accettazione d'incarico di                                                                                                                                                                                                             |        |                |
| organismo individuato da M.S.E. con data nell'anno                                                                                                                                                                                                           |        |                |
| solare della richiesta di autorizzazione                                                                                                                                                                                                                     |        |                |
| Impianto di riscaldamento:                                                                                                                                                                                                                                   | Comune | Geom. Malvezzi |
| dichiarazione di conformità ai sensi della L.                                                                                                                                                                                                                | Comune | Geom. Warvezzi |
| 46/90 per impianti costruiti dopo il 5/3/90, ai                                                                                                                                                                                                              |        |                |
| sensi del D.M. 37/08 per impianti costruiti dopo                                                                                                                                                                                                             |        |                |
| il 27/03/08.                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |
| Per impianti ad acqua calda o surriscaldata con                                                                                                                                                                                                              |        |                |
| potenzialità superiore a 35kW (30.000 kCal/h) :                                                                                                                                                                                                              |        |                |
| progetto secondo D.M. 1.12.75                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
| verbale di omologazione ISPESL                                                                                                                                                                                                                               |        |                |
| inoltre, solo per detti impianti con potenzialità                                                                                                                                                                                                            |        |                |
| superiore a 116 kW (100.000 kCal/h):                                                                                                                                                                                                                         |        |                |
| ☐ Verbali di verifica periodica ai sensi del                                                                                                                                                                                                                 |        |                |
| D.M.1.12.75 eseguiti da AUSL con data non                                                                                                                                                                                                                    |        |                |
| antecedente a 5 anni                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |
| Analisi del rischio esplosione (ATEX)                                                                                                                                                                                                                        | Comune | Geom. Malvezzi |
| Relazione di analisi del rischio esplosione per gli                                                                                                                                                                                                          |        |                |
| ambienti con presenza di sostanze infiammabili                                                                                                                                                                                                               |        |                |
| (es., laboratori di chimica, presenza di saldature a fiamma libera ecc) ai                                                                                                                                                                                   |        |                |
| sensi dell'art. 290 DLgs 81/08 (centrale termica e cucine sono a carico del proprietario dell'edificio)                                                                                                                                                      |        |                |
| a carree dei proprietario deil cumero)                                                                                                                                                                                                                       |        |                |

| (di pertinenza dei lavoratori e loro organizzaz.)    | esistente |    | esistente    |                   | reperi | bile presso |
|------------------------------------------------------|-----------|----|--------------|-------------------|--------|-------------|
|                                                      | si        | no | Ufficio/Ente | persona referente |        |             |
| Verbale e comunicazione elezione R.L.S.              | X         |    | Segreteria   | DSGA              |        |             |
| (comunicazione e, f)                                 |           |    |              |                   |        |             |
| Circolare informativa su nomine addetti              | X         |    | Segreteria   | DSGA              |        |             |
| (comunicazione g)                                    |           |    |              |                   |        |             |
| Comunicazione al Dirigente Scolastico dello stato di | X         |    | Segreteria   | DSGA              |        |             |
| gravidanza o di post-parto della lavoratrice         |           |    |              |                   |        |             |
| (comunicazione n)                                    |           |    |              |                   |        |             |

## A 3.2 - Documentazione OBBLIGATORIA SPECIFICA

**N.B.** indicare nella colonna "esistente" se tale documentazione non è pertinente mediante la sigla **n.p.** 

| (di pertinenza dell'Istituto scolastico)                                                                                    | esis | tente | reperibile presso |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                             | si   | no    | Ufficio/Ente      | persona referente |  |
| apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg                                                                             |      | n.p.  |                   |                   |  |
| se costruiti prima del 19/9/1996 (DPR 459/96)                                                                               |      |       |                   |                   |  |
| ☐ Libretto matricolare ENPI od ISPESL                                                                                       |      |       |                   |                   |  |
| ☐ Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL                                                                          |      |       |                   |                   |  |
| se costruiti dopo il 19/9/1996 (DPR 459/96)                                                                                 |      |       |                   |                   |  |
| ☐ Certificato CE di conformità                                                                                              |      |       |                   |                   |  |
| ☐ Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL                                                                          |      |       |                   |                   |  |
| Istruzioni per l'uso macchine marcate CE                                                                                    |      | n.p.  |                   |                   |  |
| Giustificazione Rischio Rumore (allegato 11)                                                                                | X    |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Giustificazione Rischio Chimico (allegato 16)                                                                               | X    |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Giustificazione Rischio Vibrazioni (allegato 17)                                                                            |      | n.p.  |                   |                   |  |
| Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario / protocollo sanitario / elenco idoneità / relazione sanitaria annuale | X    |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Modulo informativo per le lavoratrici madri dell'esito della valutazione dei rischi specifica (comunicazione o)             | X    |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza                                                                              |      | n.p.  |                   |                   |  |
| Documentazione vaccinazioni                                                                                                 |      | n.p.  |                   |                   |  |
| Patentini per acquisto - uso fitosanitari                                                                                   |      | n.p.  |                   |                   |  |
| Documentazione di denuncia emissioni in atmosfera                                                                           |      | n.p.  |                   |                   |  |
| Documentazione smaltimento rifiuti speciali                                                                                 |      | n.p.  |                   |                   |  |

| (di | pertinenza del Proprietario dell'edificio)                                                              | esist | ente | reperil | oile presso       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-------------------|
|     |                                                                                                         | si    | no   | Ente    | nome persona      |
|     |                                                                                                         |       |      |         | referente         |
|     | pianti Elettrici in luoghi con pericolo di                                                              |       | n.p. |         |                   |
|     | losione (se presenti):                                                                                  |       |      |         |                   |
|     | Documentazione di classificazione delle aree                                                            |       |      |         |                   |
|     | (centrale termica e cucina sono escluse se rispondenti al DPR 661/96                                    |       |      |         |                   |
|     | Verbale di omologazione degli impianti elettrici                                                        |       |      |         |                   |
| -   | installati in luoghi con pericolo d'esplosione                                                          |       |      |         |                   |
|     | rilasciato, ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 336)                                                    |       |      |         |                   |
|     | del D.P.R. 547/55), dall'AUSL; dopo 2 anni                                                              |       |      |         |                   |
|     | successivo verbale di verifica periodica, a scelta                                                      |       |      |         |                   |
|     | o Az. USL o di altro Organismo abilitato dal                                                            |       |      |         |                   |
|     | M.S.E., e che ne abbia accettato l'incarico. (N.B.                                                      |       |      |         |                   |
| 1   | l'obbligo sussiste nel caso siano presenti impianti                                                     |       |      |         |                   |
|     | elettrici in zone di tipo 0,1 oppure 20, 21 ai sensi                                                    |       |      |         |                   |
|     | dell'allegato XLIX del D.Lgs 81/08 e s.m.)                                                              |       |      |         |                   |
|     | pianti a pressione (se presenti e solo se capacità > 24 l)                                              |       | n.p. |         |                   |
|     | clavi per acqua e recipienti per aria compressa )                                                       |       |      |         |                   |
|     | costruiti prima del 29/05/2002:                                                                         |       |      |         |                   |
| •   | Libretto matricolare ANCC od ISPESL inoltre,                                                            |       |      |         |                   |
|     | se PxV <sub>[bar x litri]</sub> > 8000 o P bollo>12 bar                                                 |       |      |         |                   |
|     | Richiesta omologazione a INAIL (ex-ISPESL)                                                              |       |      |         |                   |
|     | Verbale di omologazione INAIL (ex-ISPESL)                                                               |       |      |         |                   |
|     | Verbale verifica periodica ASL                                                                          |       |      |         |                   |
|     | costruiti dopo il 29/05/2002:                                                                           |       |      |         |                   |
| 🖳   | Certificato CE di conformità (con evidenziato                                                           |       |      |         |                   |
|     | rispondenza a direttiva 97/23/CE oppure a 87/404/CE)<br>Comunicazione di messa in servizio a INAIL (ex- |       |      |         |                   |
| -   | ISPESL) e AUSL (art 19 DLgs 93/2000)                                                                    |       |      |         |                   |
|     | Verbale installazione primo impianto INAIL (ex-                                                         |       |      |         |                   |
| _   | ISPESL)                                                                                                 |       |      |         |                   |
| П   | Verbale di verifica periodica rilasciato dall'ASL                                                       |       |      |         |                   |
|     | pianti Ascensori con portata > 25 kg e corsa > 2                                                        | X     |      | Comune  | Geom. Malvezzi    |
| _   | (se presenti):                                                                                          | 11    | •    | Comane  | Geomi iviai vezzi |
|     | Libretto d'impianto e matricola rilasciata dal                                                          |       |      |         |                   |
|     | comune.                                                                                                 |       |      |         |                   |
|     | Affidamento della manutenzione periodica a                                                              |       |      |         |                   |
| 1   | Ditta abilitata.                                                                                        |       |      |         |                   |
|     | Documento comprovante l'accettazione                                                                    |       |      |         |                   |
| 1   | d'incarico, rilasciato dall'ASL o da altro                                                              |       |      |         |                   |
|     | Organismo notificato, per l'espletamento delle                                                          |       |      |         |                   |
|     |                                                                                                         |       |      |         |                   |
|     | montacarichi.                                                                                           |       |      |         |                   |
| Pre |                                                                                                         |       |      |         |                   |
| Pre | verifiche periodiche biennali sugli ascensori e                                                         |       |      |         |                   |

## A 3.3 - Documentazione NECESSARIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| (di pertinenza dell'Istituto scolastico)                                                                                                                  |    | tente | reperibile presso |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                           | si | no    | Ufficio/Ente      | Persona referente |  |
| Organizzazione sistema prevenzione (Allegato 1)                                                                                                           | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Orario scolastico –Elenco del personale e degli allievi                                                                                                   | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Planimetria della scuola con destinazione d'uso dei locali                                                                                                | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Lay-out dei locali adibiti ad attività di laboratorio                                                                                                     |    | n.p.  |                   |                   |  |
| Documentazione attività Formativa - Informativa - Addestramento, programmi e attestati ( <i>allegato 2,3</i> )                                            | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Elenco procedure e istruzioni operative (allegato 4)                                                                                                      | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modulo di consegna) (allegato 5,6)                                                                                     | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Procedura Organizzazione Pronto Soccorso con elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto e modulo di controllo (allegato 7,8)                | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Elenco Esposti con obbligo di sorveglianza sanitaria (allegato 9)                                                                                         | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Elenco dei presidi antincendio, loro ubicazione e registro controlli ( <i>Piano di emergenza allegati-</i> Registro controlli e manutenzioni allegato PE) | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Elenco degli agenti chimici utilizzate nei laboratori e in altre lavorazioni – schede di sicurezza(allegato 12)                                           |    | n.p.  |                   |                   |  |
| Elenco dei materiali utilizzati per le pulizie e schede di sicurezza (allegato 12)                                                                        | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Elenco delle macchine/attrezzature e VDT (all. 13)                                                                                                        | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Dichiarazione uso VDT (allegato 14)                                                                                                                       | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |
| Caratteristiche degli impianti di ventilazione<br>generale, localizzata e di condizionamento<br>Certificato di conformità                                 |    | n.p.  |                   |                   |  |
| Documentazione dei verbali di esercitazioni (evacuazioni ecc.)                                                                                            | X  |       | Segreteria        | DSGA              |  |

## **B-METODOLOGIA**

#### B 1 - Fattori di RISCHIO

Classificazione e definizione dei rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

• Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: Organizzazione del lavoro

(rischi di tipo cosiddetto trasversale) Fattori psicologici

Fattori ergonomici

Condizioni di lavoro difficili

• Rischi per la salute dovuti a:

(rischi di natura igienico ambientale)

Agenti fisici Agenti biologici

Agenti chimici

• Rischi per la sicurezza dovuti a :

(rischi di natura infortunistica)

Strutture

Macchine

Impianti elettrici Agenti Chimici

Incendio - Esplosioni

La metodologia seguita nell'analisi dei fattori di rischio ha tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs. 81/2008. L'analisi è stata effettuata utilizzando elenchi già esistenti adattati alle realtà scolastiche, elencando i fattori di rischio di competenza degli Istituti scolastici.

Non sono stati elencati i fattori di rischio di stretta competenza degli Enti proprietari degli edifici scolastici.

I fattori di rischio sopra riportati sono contenuti, nell'elenco seguente, in un ordinamento di tipologie organizzative e di lavoro più utile alle procedure di valutazione dei rischi.

Ciascuno dei punti dell'elenco sarà oggetto di una lista di controllo (check-list) che farà da guida alle persone incaricate della valutazione.

#### B 2 - Criteri utilizzati

Nel seguito si descrivono i criteri adottati per la Valutazione dei rischi attraverso una descrizione dei passi da compiere per identificare i mezzi più opportuni per eliminare i rischi, ovvero per controllarli.

La valutazione dei rischi deve essere effettuata in collaborazione con il Responsabile del S.P.P., con il Medico Competente se previsto, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore di lavoro gli elementi utili a prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a:

- 1. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte
- 2. identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)
- 3. identificare i lavoratori esposti
- 4. quantificare i rischi (stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti)
- 5. definire le priorità degli interventi necessari
- 6. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.

#### B. 2.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)

Tale fase viene eseguita attraverso una breve ma dettagliata descrizione di tutte le attività che vengono svolte in ciascuna tipologia di ambiente di lavoro.

La valutazione deve riguardare i rischi che risultino ragionevolmente prevedibili.

E' opportuno fare una prima valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo, e i rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato.

L'identificazione dei fattori di rischio sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione: responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, altre figure che possono essere utilmente consultate nel merito (docenti, non docenti, responsabili di laboratorio, ecc.).

Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Si avrà cura di controllare l'influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo sulla base dell'abitudine al rischio o dell'eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali.

#### B. 2.2 Identificazione dei lavoratori esposti

In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione, si evidenzierà il numero dei lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo.

E' opportuno che i lavoratori esposti siano identificati nominalmente o come gruppi omogenei per la programmazione dei successivi interventi di informazione/formazione.

Tale fase non potrà prescindere da una modalità partecipativa dei lavoratori nella raccolta delle informazioni necessarie.

A questo proposito si fa presente come l'uso di check list; se pur di utilità al RSPP, non può essere considerato come l'unico mezzo per la valutazione. La check list infatti:

- può rivelarsi a volte eccessivamente dettagliata, altre generica a seconda del tipo di lavorazione o attrezzatura utilizzata.
- non sostituisce la conoscenza e le informazioni pregiate di cui dispongono i lavoratori direttamente interessati sulle specifiche situazioni di rischio.

#### B. 2. 3 Quantificazione dei rischi (stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti)

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la gravità del Danno (D) atteso:

#### $\mathbf{R} = \mathbf{P} \times \mathbf{D}$

La definizione della **scala di Probabilità** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori:

| Valore | Livello probabilità | Definizioni/Criteri                                             |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|        |                     | Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il   |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.              |  |  |  |  |  |  |
| 3      | molto probabile     | Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata    |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | nella stessa Azienda o in aziende simili.                       |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non   |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | susciterebbe alcuno stupore.                                    |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non       |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | in modo automatico e diretto.                                   |  |  |  |  |  |  |
| 2      | probabile           | E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto          |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | seguito il danno.                                               |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.      |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | La mancanza rilevata può provocare un danno solo in             |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | circostanze sfortunate di eventi.                               |  |  |  |  |  |  |
| 1      | poco probabile      | Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | nessun episodio.                                                |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande         |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | sorpresa e incredulità.                                         |  |  |  |  |  |  |

Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe, secondo una interessante prassi interpretativa in uso nei paesi anglosassoni.

La definizione della **scala di gravità del Danno** fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno:

| Valore | Livello gravità danno | Definizioni/Criteri                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | grave                 | Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale.  Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti. |
| 2      | medio                 | Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.                                                                        |
| 1      | lieve                 | Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.                                                |

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sè tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la formula R = P x D e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.

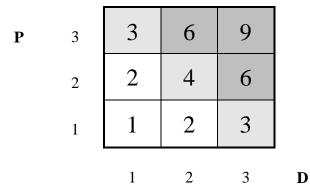

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in basso a destra, con tutta la serie disposizioni intermedie.

Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:

 $R \ge 6$  Azioni correttive immediate

 $3 \le R \le 4$  Azioni correttive da programmare con urgenza

 $1 \le R \le 2$  Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine

#### B. 2.4 Definizione delle priorità degli interventi necessari.

In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo sopra riportato il Datore di Lavoro avrà semplificato il compito di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio.

Si nota come tale scala di priorità sia fondamentale in situazioni complesse per poter organizzare la programmazione delle misure necessarie.

Il metodo utilizzato è un valido aiuto per cercare di rendere il più oggettivo possibile il giudizio sui vari rischi presenti, in quanto scompone la decisione di priorità in una serie di scelte successive più semplici.

All'inevitabile soggettività che sempre rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di gravità del danno, si potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori, e con coloro che di fatto eseguono le varie operazioni o utilizzano le varie attrezzature.

L'ordine di priorità delle misure da attuare dovrebbe prescindere dal discorso economico, ma naturalmente i vincoli economici possono suggerire modifiche all'ordine che deriva dalla pura applicazione del metodo seguito.

## B.2.5 Individuazione, programmazione e messa in atto delle misure di prevenzione/protezione necessarie.

L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento ai principi gerarchici della prevenzione dei rischi in esso indicati:

- evitare i rischi
- utilizzare al minimo gli agenti nocivi
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che lo è meno
- combattere i rischi alla fonte
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali
- limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio
- adeguarsi al progresso tecnico
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione
- integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative

Il piano di attuazione dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro effettiva messa in opera, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nelle operazioni svolte o nell'organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle azioni intraprese (istituire un registro delle verifiche con relative procedure).

## **B** 3 - Obiettivi specifici perseguiti

Nel seguito si forniscono alcune indicazioni relative agli argomenti che prevedono l'integrazione tra il D.Lgs.81/08 e altre norme specifiche (es. prevenzione incendi) al fine di facilitare la compilazione delle check-list.

## Aspetti organizzativi e gestionali

#### ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Esiste l'elenco dettagliato del numero, della qualifica e del profilo professionale dei lavoratori (docenti, non docenti) e degli studenti che fanno uso di laboratori.

L'assegnazione dei compiti lavorativi è fatta rispettando i profili professionali d'assunzione, coinvolgendo gli interessati e garantendo l'aggiornamento sull'introduzione di nuove macchine, attrezzature e procedure di lavoro.

#### **INFORMAZIONE - FORMAZIONE**

Tutti i lavoratori ricevono una informazione e formazione sufficiente ed adeguata specificamente incentrata sui rischi relativi alla mansione ricoperta. (art. 4, 37 e 37 D.Lgs. 81/08), con particolare riguardo a preposti e dirigenti

È stato definito un programma di formazione per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di prevenzione dei rischi (art. 18 D.Lgs. 81/08).

#### **PARTECIPAZIONE**

Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli stessi sono stati chiamati a contribuire (art. 15 D.Lgs. 81/08).

#### STRESS LAVORO-CORRELATO

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è da realizzare entro il 01/08/2010; utile riferimento risulta (art. 15 D.Lgs. 81/08).

#### TUTELA LAVORATRICI MADRI

Si considerano per l'eventuale cambio mansione, anticipo o prolungamento dell'astensione obbligatoria, sia i rischi presenti nel documento di valutazione che quelli previsti dalla Normativa specifica per la tutela delle lavoratrici madri (Artt. 7, 11 e 12 D.L.gs. 151/01).

#### EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO

Esiste un Piano di Emergenza che comprende un Piano antincendio ed un Piano di evacuazione, il cui contenuto è adeguato alle necessità della Scuola, noto ai lavoratori e periodicamente simulato (almeno due volte nel corso dell'anno scolastico) (art. 15, 43 e 44 D.Lgs. 81/08 - D.M. 26.8.92).

La popolazione scolastica è stata informata e formata sulle modalità di autoprotezione, di evacuazione, di comportamenti da tenere in caso di emergenza. Esistono accessi all'area per l'intervento agevole dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. (art. 46 D.Lgs. 81/08).

Relativamente alla classificazione prevista dal D.L.gs. 388/03, le scuole sono inserite nelle aziende del gruppo B in ragione del numero di dipendenti superiore a 3 e dell'indice INAIL inferiore a 4; esistono procedure di Pronto Soccorso e di controllo dei presidi sanitari contenuti nelle cassette di PS (art. 45 D.Lgs. 81/08) (D.L.gs.388/2003).

#### SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI

Solo nel caso sussistano particolari rischi per i quali è prevista una sorveglianza sanitaria, deve essere nominato il Medico Competente e i lavoratori sono da lui sottoposti a specifici controlli sanitari (art. 18 e 25 D.Lgs. 81/08). Le cartelle sanitarie e i dati relativi ai singoli lavoratori sono conservati secondo le modalità previste dalla legge.

E' prevista la vaccinazione Antitetanica obbligatoria per chi lavora a contatto con metalli ferrosi, legno, terreno ed escrementi di animali, lavori edili (Legge 292/63 e s.m.); è consigliabile, laddove la Valutazione dei rischi l'abbia evidenziata, la vaccinazione antirubeolica (solo personale femminile), anti Epatite B, antitifica per chi lavora a contatto con bambini da 0 a 3 anni (nidi) e per le insegnanti di sostegno di soggetti disabili non autosufficienti.

#### LAVORI IN APPALTO/FORNITURE

Se sono affidati lavori in appalto da parte della scuola, il Committente fornisce agli appaltatori, e viceversa, informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui operano, e le procedure a cui dovranno attenersi, alla presenza di eventuali impianti ed attrezzature pericolose. Redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischio da Interferenze nei casi previsti (art. 26 D.Lgs. 81/08); il fac-simile del documento è disponibile.

#### Salute e sicurezza di lavoratori e studenti

#### **IMPIANTO ELETTRICO**

L'impianto elettrico interno ai locali è conforme alla normativa, è presente tutta la relativa documentazione di sicurezza e subisce regolare manutenzione. Non esistono rischi di contatto diretto con parti nude in tensione, normalmente accessibili e nei locali sono previste prese e spine conformi alle Norme CEI.

In caso di manutenzione straordinaria o ampliamenti/rifacimenti sostanziali dell'impianto elettrico è stata rilasciata una dichiarazione di conformità alle norme CEI da parte della ditta installatrice. E' stata effettuata la richiesta agli Enti preposti per le verifiche periodiche obbligatorie per legge.

#### ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D'EMERGENZA

Le strutture, gli impianti, i mezzi di protezione e di estinzione, le vie di uscita e di emergenza, in generale, sono conformi a quanto indicato negli artt. 43 e 46 del D.Lgs. 81/08 e nel DM 26.8.92 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - G.U. n. 218 del 16.9.92). E' stato predisposto il programma per le verifiche periodiche obbligatorie per legge.

Nella sottostante tabella vengono riportati, in funzione del numero complessivo di presenze all'interno degli edifici scolastici, gli adempimenti minimi obbligatori previsti dalla Normativa.

Indicare con una crocetta quale tipo di scuola si sta valutando.

| Tipo   | N°         | CPI | Allarme    | Altoparlante | Formazione   | Esame     | Rete di    | Scuola       |
|--------|------------|-----|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Scuola | persone    |     | con        | per allarme  | Addetti      | VVFF      | idranti    | in esame     |
|        |            |     | campanella | audio        | Antincendio  |           |            | ( <b>X</b> ) |
| Tipo 0 | Fino a 100 | NO  | Sì         | NO           | corso 4 ore  | NO        | NO         |              |
| Tipo 1 | Da 101 a   | Sì  | Sì         | NO           | corso 8 ore  | NO        | Idranti DN |              |
|        | 300        |     |            |              |              |           | 45 o naspi |              |
|        |            |     |            |              |              |           | DN25       |              |
| Tipo 2 | Da 301 a   | Sì  | Sì         | NO           | corso 8 ore  | SI'       | Idranti DN |              |
|        | 500        |     |            |              |              |           | 45 o naspi | X            |
|        |            |     |            |              |              |           | DN25       |              |
| Tipo 3 | Da 501 a   | Sì  | Sì         | Sì           | corso 8 ore  | SI'       | Idranti DN |              |
|        | 800        |     |            |              |              |           | 45 o naspi |              |
|        |            |     |            |              |              |           | DN25       |              |
| Tipo 4 | Da 801 a   | Sì  | Sì         | Sì           | corso 16 ore | SI' (se   | Solo       |              |
|        | 1200       |     |            |              |              | occupanti | idranti    |              |
|        |            |     |            |              |              | > 1000)   | DN45       |              |
| Tipo 5 | Oltre 1200 | Sì  | Sì         | Sì           | corso 16 ore | SI'       | Solo       |              |
| _      |            |     |            |              |              |           | idranti    |              |
|        |            |     |            |              |              |           | DN45       |              |

#### RISCHIO CHIMICO

Devono essere sempre valutati i rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dall'utilizzo di agenti chimici pericolosi (art. 223 D.Lgs. 81/08), considerando in particolare:

le loro proprietà pericolose; le informazioni contenute nella Scheda di Sicurezza; il livello, il modo, la durata dell'esposizione; le circostanze in cui viene svolto il lavoro, tenuto conto delle quantità degli stessi; i

valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; gli effetti delle misure preventive e protettive da adottare; se disponibile le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria.

La valutazione dei rischi può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendano non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi (vedi allegato VR16). E' ad esempio il caso della scuola Primaria laddove le operazioni di pulizia vengano eseguite da personale esterno alla scuola, e/o dove si faccia uso di piccoli quantitativi di agenti chimici (vernici, spray o altro) nei laboratori di scienze o di Educazione Artistica.

Una valutazione dettagliata si rende invece necessaria se si effettuano operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici e/o in presenza di laboratori (chimica, meccanica, ecc.)

Nel caso in cui l'esito della valutazione del rischio ad agenti chimici evidenzi la presenza di rischio Superiore a basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, dovrà essere attivata la Sorveglianza Sanitaria ad opera del medico Competente.

#### 15. MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI

Il rischio da movimentazione manuale da valutare in ambiente scolastico va riferito a due diverse tipologie di carichi:

- carichi <u>inanimati</u> (MMC =Movimentazione Manuale dei Carichi), cioè oggetti ed attrezzature di qualsiasi tipo in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- carichi <u>animati</u> (MMB =Movimentazione manuale Bambini) dovuto alla presenza di bambini da 0 a 3 anni negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, presenza di bambini/ragazzi disabili e/o non in grado di deambulare autonomamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Le due diverse tipologie di rischio richiedono l'utilizzo di differenti metodiche di analisi. Quella più comunemente utilizzata per valutare il rischio da MMC è la metodica NIOSH, applicata conformemente all'Allegato XXXIII al D.Lgs. 81/08 (ISO 11228-1-2-3).

Per la valutazione del rischio da MMB non sono disponibili metodiche altrettanto validate, utile riferimento può essere quello pubblicato in Atti IV congresso Nazionale SIE, 1988.

A fronte dell'evidenza di un rischio non trascurabile viene attivata la Sorveglianza Sanitaria degli addetti.

#### **MICROCLIMA**

Condizionamento

I lavoratori non sono esposti a correnti d'aria fastidiose e non ci sono lamentele per carenze di ricambi d'aria. In caso di fuori servizio dell'impianto è possibile l'apertura delle finestre. Esiste un programma di manutenzione preventiva dell'impianto di aria condizionata.

#### Riscaldamento

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento funzionante e opportunamente regolato. Il controllo della corretta posa in opera degli impianti di riscaldamento è avvenuto tramite collaudo di cui si conserva la certificazione. La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici, in condizioni invernali ed estive non dà luogo a lamentele. La temperatura dei locali di riposo, servizi igienici, palestre e pronto soccorso è confortevole. Le correnti di aria fredda e calda che investono le persone sono opportunamente controllate. È garantita, ai fini di mantenere il livello di purezza dell'aria previsto dalla legge, l'introduzione di portate d'aria esterna, mediante opportuni sistemi (Punto 1.9 Allegato IV D.Lgs. 81/08 e D.M. 18.12.75 e successive modifiche).

#### RISCHIO FUMO

Ai sensi dell'art. 51 della Legge 16.01.03, n.3, è vietato fumare in tutti i locali chiusi (DPCM 23.12.03). Nelle Scuole è vietato fumare in qualsiasi locale e non deve essere previsto alcun locale fumatori. Il Dirigente scolastico deve nominare e formare gli agenti accertatori i cui nominativi devono essere riportati nella segnaletica prevista dal Decreto suddetto, affissa nei locali.

#### **ILLUMINAZIONE**

Tutti i locali hanno un livello di illuminazione adeguato e nei luoghi di lavoro è realizzato uno stretto rapporto di integrazione dell'illuminazione naturale con quella artificiale; la luce naturale è sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. In tutti i luoghi di lavoro è garantita la protezione dai fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto o zone d'ombra. I locali di passaggio, i corridoi e le scale hanno buoni livelli di illuminazione. I luoghi di lavoro sono dotati di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. (Punto 1.10 Allegato IV D.Lgs. 81/08 e D.M. 18.12.75 e successive modifiche).

#### **ARREDI**

L'arredamento in generale è previsto di forma e dimensione adeguati alle varie classi di età degli studenti ed al tipo di scuola. I tavoli e le sedie degli studenti rispettano le disposizioni di legge e le norme di buona tecnica (UNI), rettangolari e di dimensioni adatte, combinabili tra loro per consentire attività di gruppo variamente articolate. Le lavagne, i tavoli e le sedie degli insegnanti rispettano le disposizioni di legge e le norme di buona tecnica (UNI). Le superfici di lavoro sono di materiale idoneo con bordi arrotondati e spaziose. (D.M. 18.12.1975)

Le superficie trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiali di sicurezza al fine di evitare lo sfondamento e il ferimento dei lavoratori in caso di rottura. (Punto 1.3 Allegato IV D.Lgs. 81/08).

#### **ATTREZZATURE**

#### Macchine.

Le macchine acquistate dopo il 21/09/1996 sono dotate di marcatura CE; sono disponibili le Istruzioni per l'uso fornito a corredo della macchina stessa; le macchine già in uso prima del 21/09/1996 devono rispondere ai requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08.

Protezioni

Gli elementi mobili delle macchine che intervengono nel lavoro sono completamente isolati per progettazione, costruzione e/o ubicazione. Esistono protezioni fisse che impediscono l'accesso ad organi mobili se non in caso di manutenzione, sostituzione, ecc.

Se esistono le protezioni mobili delle macchine, esse, in caso di apertura, restano unite alla macchina, eliminano il rischio di proiezioni di oggetti, in caso questo esista, sono associate a meccanismi che controllano l'arresto e la messa in marcia della macchina in sicurezza

Comandi

Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine sono chiaramente visibili ed identificabili. Esistono uno o più dispositivi di arresto di emergenza rapidamente accessibili (si escludano le macchine in cui detti dispositivi non riducono il rischio. I comandi delle macchine (esclusi quelli di arresto) sono protetti, al fine di evitare avviamenti accidentali.

Manutenzione

Esistono attrezzature e dispositivi a corredo della macchina o di sue parti pericolose che garantiscano l'esecuzione in sicurezza di operazioni di riparazione, manutenzione o pulizia.

Informazione formazione addestramento

L'operatore è stato formato ed addestrato nella conduzione della macchina. Esiste un Manuale di Istruzioni in cui si specifica come realizzare in modo sicuro le distinte operazioni sulla macchina: messa a punto, funzionamento, manutenzione, pulizia ecc. (artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/08).

#### Scale

Le scale manuali si utilizzano solo in modo occasionale e vengono usate correttamente (per raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo).Per gli acquisti di nuove scale si richiede la corrispondenza alla UNI EN 131.

Nessun lavoratore si trova sulla scala quando se ne effettua lo spostamento.

Scale semplici portatili

Le scale semplici portatili (a mano) sono sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e hanno dimensioni appropriate al tipo di uso.

Sono provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

Scale ad elementi innestati

Le modalità d'uso delle scale manuali sono corrette ed in particolare è previsto, qualora sussista pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede.

Scale doppie

Le scale doppie a compasso sono di lunghezza non superiore a 5 m e sono corredate di catena o altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza. (allegato IV D.Lgs. 81/08).

#### Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici

L'atrio e gli spazi per le attività complementari sono opportunamente dimensionati, come gli spazi per gli uffici, l'amministrazione, e le scienze motorie in modo corrispondente alle dimensioni standard previste dalla normativa (D.M. 18.12.75 e successive modifiche).

#### AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE NORMALI

Le aule per le attività didattiche normali hanno caratteristiche tecniche dimensionali conformi alla normativa. L'altezza netta dell'aula non è inferiore a 300 cm nel caso di soffitto piano e a 270 cm in caso di soffitto inclinato. Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale. Le aule per le attività didattiche normali non sono ubicate in locali interrati o seminterrati La disposizione dei banchi all'interno dell'aula non ostacola la via di fuga in caso di emergenza. La pavimentazione è realizzata con materiali antisdrucciolo, facilmente lavabile. Le porte sono dimensionate in modo conforme a quanto indicato all'allegato IV D.Lgs. 81/08. All'interno dell'aula non vengono depositati attrezzature che possono creare condizioni di pericolo da parte degli studenti professori o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti.

All'interno degli armadi eventualmente presenti non vengono conservati materiali infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi natura non attinente all'attività didattica.

L'aula è dotata di tutti gli impianti ed attrezzature necessarie per la normale sua fruizione (impianto elettrico, climatizzazione, illuminazione). L'impianto elettrico ha un numero sufficiente di punti luce, prese, interruttori da rendere agevole l'utilizzo di attrezzature elettriche.

Se i docenti eseguono esperienze scientifiche in aule didattiche, non attrezzate ad uso "laboratorio" tali esperienze sono eseguite in sicurezza, secondo procedure di lavoro idonee al fine di minimizzare i possibili rischi per insegnanti e studenti, usando materiali, sostanze e preparati non pericolosi.

#### AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE SPECIALI / LABORATORI

Il pavimento degli spazi di lavoro è adeguato alle condizioni d'uso (per resistenza, caratteristiche antisdrucciolo, etc.), è regolare, uniforme, pulito e libero di sostanze sdrucciolevoli. Le porte dei locali di lavoro consentono una rapida uscita dei lavoratori (insegnanti, assistenti e studenti) verso l'esterno, sono apribili dall'interno, libere da impedimenti all'apertura e di larghezza adeguata ed in numero sufficiente. La larghezza minima della porta nei locali ove si effettuano lavorazioni a rischio di incendio/esplosione è pari a 1.20 m (con tolleranza in meno del 5%).( Punto 1.6 Allegato IV D.Lgs. 81/08).

Se le esercitazioni richiedono l'uso di sostanze chimiche sono presenti e facilmente consultabili tutte le schede di sicurezza rispondenti ai requisiti del Regolamento CE 1907/2006 (REACH). Tutti i recipienti sono a tenuta e i reattivi sono sempre conservati e depositati in modo corretto e in luoghi idonei ed eventualmente separati in ragione della loro incompatibilità chimica. I laboratori sono forniti di cappa aspirante ad espulsione d'aria verso l'esterno, mantenute sempre efficienti e la manipolazione di sostanze pericolose avviene sempre sotto cappa d'aspirazione. (Punto 2.1.4 Allegato IV D.Lgs. 81/08).

Sono a disposizione, mantenuti efficienti e sempre indossati tutti i DPI necessari nelle diverse operazioni. Sono presenti tutti i dispositivi di sicurezza e di emergenza necessari e sono rispettate tutte la misure igieniche generali e le corrette procedure di lavoro.

#### **AULA MAGNA / AUDITORIUM**

Esiste un auditorio per attività didattiche di grande gruppo, spettacoli, assemblee, riunioni di genitori. L'auditorio garantisce le condizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti norme per la prevenzione incendi ed evacuazione. L'auditorio è dotato di almeno un nucleo di servizi igienici che prevede un bagno accessibile ai portatori di handicap e adeguatamente attrezzato.

#### **UFFICI (DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE)**

I locali per la segreteria permettono un contatto con il pubblico attraverso banconi che risultano a norma per dimensioni, materiali ecc. Ai locali di segreteria è annesso un locale archivio opportunamente attrezzato con arredi a norma. La sala insegnanti è attrezzata per contenere anche gli scaffali dei docenti e consentire le riunioni dei Consiglio d'Istituto. Sono presenti servizi igienici e spogliatoi per la presidenza e per gli insegnanti.

La distribuzione delle mansioni e dei compiti lavorativi comportanti l'uso di videoterminali evita il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. Non esistono addetti che lavorano per più di 4 ore

consecutive giornaliere al VDT (come definito dalla legge). Il datore di lavoro assicura informazione e formazione adeguata ai lavoratori in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività comportante uso di videoterminali, ai rischi connessi e alle misure per evitarli. (art. da 177 D.Lgs. 81/08 e Allegato XXXIV).

#### **BIBLIOTECA**

Esiste una biblioteca e sono rispettate le eventuali prescrizioni dei VV.F. in particolare per il numero necessario dei mezzi estinguenti. Gli scaffali per libri sono disposti in modo da essere facilmente accessibili da parte degli allievi e per limitare l'uso di scale mobili portatili.

#### ATTIVITA' SPORTIVE (PALESTRA E SPAZI ESTERNI ATTREZZATI)

Esiste una palestra o uno spazio attrezzato esterno per l'attività sportiva. È prevista una zona destinata agli insegnanti costituita da uno o più ambienti e corredata dai servizi igienico-sanitari e da una doccia. La zona di servizi per gli allievi è costituita da spogliatoi, locali per servizi igienici e docce. L'accesso degli allievi alla palestra avviene dagli spogliatoi. È prevista una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari necessari e per la manutenzione. Lo spazio per il gioco è opportunamente attrezzato e la pavimentazione è tale da ridurre al minimo i danni conseguenti alle cadute. Le sorgenti di illuminazione sono tali da consentire la installazione degli attrezzi senza compromettere gli indici di illuminazione previsti e sono adeguatamente protette contro gli urti. Le finestre sono in vetro antiurto o provviste di adeguate protezioni. (D.M. 18.12.75 e successive modifiche).

#### SERVIZI E SPOGLIATOI

Nei locali per i servizi igienici, il numero di WC per gli studenti è di 1 per ogni classe oltre alcuni WC supplementari per servire gli spazi lontani dalle aule. Il locale che contiene i WC è illuminato e aerato direttamente; se tale locale non è illuminato ed aerato direttamente sono stati installati efficienti impianti di aerazione e ventilazione in sostituzione dell'aerazione diretta. I bagni sono separati per sesso, sono costituiti da box sollevati dal pavimento le cui pareti divisorie siano alte non meno di 2,10 m e non più di 2,30 m, con porte apribili verso l'esterno e sono munite di chiusura dall'interno tale però che si possa aprire dall'esterno in caso di emergenza. Almeno un locale igienico (opportunamente attrezzato) per ogni piano è agibile al disabile in carrozzina. (art. 63 D.Lgs. 81/08; DM 18.12.75).

#### **BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Caratteristiche esterne e interne.

Nell'area esterna di accesso all'edificio scolastico tutti i dislivelli sono opportunamente superati da rampe o scivoli. I marciapiedi sono mantenuti liberi da ostacoli (auto, moto, biciclette in sosta, sacchi spazzatura, ecc.), la fruibilità dei marciapiedi non è ridotta dalla presenza mal localizzata di paletti, pali segnaletici, sono previste aree di sosta regolamentari ed opportunamente segnalate per veicoli per disabili. All'interno dell'edificio scolastico i dislivelli che possono creare intralcio alla fruizione del disabile in carrozzina sono superati per mezzo di rampe dimensionalmente. L'edificio è servito da ascensore o montascale di caratteristiche e dimensioni rispondenti a quanto indicato dal DM 14.6.89 n. 236. Almeno un locale igienico per ogni piano è agibile al disabile in carrozzina (180 x180 e opportunamente attrezzato). I materiali con cui sono realizzate porte e spigoli sono resistenti all'urto e all'usura specialmente entro un'altezza di 0,40 cm dal pavimento. Le porte realizzate con materiali trasparenti sono dotate di accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione. L'apertura delle porte avviene mediante una leggera pressione ed è accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura Nei percorsi aventi caratteristica di continuità, i pavimenti sono realizzati con materiali antisdrucciolo, di superficie omogenea (DM 14.6.89 N. 236).

## C - Coinvolgimento del personale

Nell'individuazione e valutazione dei fattori di rischio, nell'individuazione delle misure preventive e protettive, nell'elaborazione delle procedure di sicurezza, nella stesura dei programmi di informazione e formazione, ci si è avvalsi del Responsabile, degli Addetti e Referenti del SPP.

Nella effettuazione della Valutazione si è tenuto conto dei commenti e delle osservazioni dei lavoratori coinvolti; in particolare è stato consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Sig. Andrea Manzi

Nel corso dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro sono stati coinvolti gli Addetti ed i Referenti del Servizio di Prevenzione e Protezione di ciascuna scuola dell'Istituto Comprensivo.

Dal Verbale del Collegio Docenti del 23/10/2014, risulta che tutti sono stati informati del contenuto del Documento, nonché dei nominativi dei lavoratori designati ai vari incarichi del sistema di prevenzione. Risulta inoltre essere stato formalizzato il programma dell'attività di informazione-formazione relativa ai rischi specifici di mansione, di nuova assunzione, di cambio di mansione.

Il personale ATA riceve analoga informativa in un incontro appositamente convocato e documentato con raccolta delle firme di presenza,

## D - Risultati della valutazione - Programma di attuazione

Conformemente alla Metodologia di cui al Punto B, è stata effettuata la Valutazione dei Rischi e sono state applicate e compilate le liste di controllo per l'intero edificio scolastico (Paragrafo G).

La compilazione delle liste di controllo ha consentito di individuare e quantificare i rischi, di definire gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro con un programma di attuazione basato su priorità ben definite.

Tali priorità di intervento, definite in base alla metodologia di cui al Capitolo B3, verranno rispettate seguendo un programma di attuazione che associ scadenze più ravvicinate a quelle misure aventi rischio maggiore, secondo il seguente criterio e i seguenti tempi:

| Livello di rischio | Tipo di urgenza                | Data max di attuazione prevista |  |  |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| R ≥ 6              | Azioni correttive immediate    |                                 |  |  |
|                    |                                |                                 |  |  |
| $3 \le R \le 4$    | Azioni correttive da           |                                 |  |  |
|                    | programmare con urgenza        |                                 |  |  |
| $1 \le R \le 2$    | Azioni correttive/migliorative |                                 |  |  |
|                    | da programmare nel breve-      |                                 |  |  |
|                    | medio termine                  |                                 |  |  |

Pertanto viene stabilito il seguente programma d'attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro; tali interventi sono stati individuati durante la Valutazione dei rischi, in un ordine decrescente di livello di rischio e quindi di priorità.

All'interno di ogni livello di rischio essi sono stati suddivisi per tipologia di scheda della check list. I tempi indicati per la realizzazione sono commisurati all'entità dei rischi e alla complessità della verifica.

Il dettaglio dei tempi di attuazione previsti per i singoli interventi è rilevabile direttamente nell'apposita colonna delle schede della Check List.

La realizzazione del programma d'attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro definito, con le priorità stabilite, sarà oggetto di verifiche periodiche.

Le verifiche dell'efficienza delle misure attuate e di realizzazione di quelle programmate saranno svolte con cadenza almeno annuale, in occasione della riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'organizzazione delle suddette verifiche sarà curata dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà avvalersi, se necessario, di supporti professionali specifici esterni.

#### **ESEMPIO:**

## PROGRAMMA D'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

### R = 9

#### IMPIANTO ELETTRICO

- Sostituire i cavi elettrici con parti nude in tensione (punto 11.01).

#### LABORATORIO DI CHIMICA

- Munire gli apparecchi utilizzatori del gas di rete di dispositivi di rilevazione della fiamma e di intercettazione del gas (*punto 21a.17*).

.....

## $\mathbf{R} = \mathbf{6}$

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Scegliere i DPI accertandosi della marcatura CE e della loro idoneità all'uso previsto (punto 7.02).

#### **ATTREZZATURE**

- Munire le scale semplici portatili di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti (*punto 19.01.01*).

••••••

## $\mathbf{R} = \mathbf{2}$

#### AULE DIDATTICHE NORMALI

Sostituire il pavimento degli spazi di lavoro con altro più adatto (per resistenza, caratteristiche antisdrucciolo, etc.) (*punto 20.01*).

Si rileva peraltro che tale *scadenziario di massima* dovrà essere supportato da successivi programmi attuativi di dettaglio, finalizzati ai singoli interventi.

Ogni programma di dettaglio sarà verificato in corso d'opera in funzione della effettiva praticabilità dei singoli interventi.

## E - Aggiornamenti programmati

## Aggiornamenti del Documento

|                      | A<br>Generalità | B<br>Metodologi<br>a della<br>valutazione | C<br>Coinvolgi<br>mento del<br>personale | D<br>Risultati<br>della<br>valutazione<br>Programm<br>a di<br>attuazione | E<br>Aggiornam<br>enti<br>programm<br>ati | F<br>Check List |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| n° revisione         |                 |                                           |                                          |                                                                          |                                           |                 |
| data approvazione    |                 |                                           |                                          |                                                                          |                                           |                 |
| firma Dirigente      |                 |                                           |                                          |                                                                          |                                           |                 |
| Scolastico           |                 |                                           |                                          |                                                                          |                                           |                 |
| firma RSPP           |                 |                                           |                                          |                                                                          |                                           |                 |
| firma RLS Lavoratori |                 |                                           |                                          |                                                                          |                                           |                 |
| firma Medico Comp.   |                 |                                           |                                          |                                                                          |                                           |                 |

#### Criteri di revisione:

I Punti del presente documento, in particolare i Punti A ed E, sono singolarmente passibili di revisione secondo i criteri temporali prescritti dal D.Lgs. 81/2008. In linea generale le revisioni sono richieste:

- in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori ;
- all'atto della scelta di nuove attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro, in relazione alla natura della attività;
- in ogni caso ogni tre anni qualora siano presenti agenti cancerogeni o biologici.

## F - Lista di controllo (Check List)

## **NOTA:**

## LE CHECK-LIST SONO DI DUE TIPI:

Quelle <u>generali</u> possono essere compilate un'unica volta per ciascun Istituto:

Check-list: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.a, 7, 9, 10

Quelle <u>specifiche</u> devono essere compilate per ogni plesso scolastico (sempre che esse abbiano pertinenza con l'uso dei locali esistenti): Check-list: 6b, 8, da 11 a 30.

| 1        | ORGANIZZAZIONE DEL LAVO                                                                                                                             | ORO                                                                                                                                                               | Aspetti organiza            | zativ | i e go | estionali        |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|------------------|------------------|
| n.       | oggetto della valutazione                                                                                                                           | misure adottabili / note                                                                                                                                          | osservazioni del valutatore | P     | D      | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 1.01.    | E' stato predisposto l'organigramma dei ruoli e delle funzioni del personale, comprese quelle riguardanti la sicurezza?                             | - Predisporre l'organigramma<br>(vedi allegati 1VR e 1PE)                                                                                                         | SI                          |       |        |                  |                  |
| 1.01.01. | Tutto il personale è a conoscenza dell'organigramma?                                                                                                | - Dare copia dell'organigramma e organizzare un incontro informativo su di esso.                                                                                  | SI                          |       |        |                  |                  |
| 1.02.    | La preparazione dei lavoratori è adeguata alla natura del lavoro da svolgere?                                                                       | ai iavoratore                                                                                                                                                     | SI                          |       |        |                  |                  |
| 1.03.    | Le funzioni svolte da ogni lavoratore sono chiaramente definite?                                                                                    | - Identificare e fornire per iscritto le funzioni svolte da ciascun lavoratore                                                                                    | SI                          |       |        |                  |                  |
| 1.03.01. | I lavoratori sono informati sui livelli di sicurezza raggiunti durante il lavoro svolto?                                                            | <ul> <li>Informare i lavoratori sui risultati raggiunti<br/>inerenti agli infortuni, agli incidenti accaduti, a<br/>situazioni pericolose verificatesi</li> </ul> | SI                          |       |        |                  |                  |
| 1.04.    | I lavoratori vengono coinvolti nella definizione degli aspetti di sicurezza riguardanti la loro attività?                                           | apposite riunioni, istituire gruppi di lavoro                                                                                                                     | SI                          |       |        |                  |                  |
| 1.04.01. | L'introduzione di nuovi metodi e di nuove apparecchiature è discussa con i lavoratori interessati?                                                  | - Predisporre meccanismi di consultazione                                                                                                                         | SI                          |       |        |                  |                  |
| 1.05.    | L'organizzazione del lavoro comporta definizione di calendario in modo che sia sempre presente personale incaricato della gestione delle emergenze? | gestione delle emergenze                                                                                                                                          | SI                          |       |        |                  |                  |

| 2        | COMPITI, FUNZIONI E RESPO                                                                                                                                                                  | NSABILITA'                                                                                                                                                                                       | Aspetti organiza            | zativ | i e g | estionali        |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------|------------------|
| n.       | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                  | misure adottabili / note                                                                                                                                                                         | osservazioni del valutatore | P     | D     | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 2.01.    | Sono stati definiti i principi di attuazione<br>per lo sviluppo della prevenzione dei rischi<br>lavorativi e il miglioramento delle<br>condizioni di lavoro?                               | - Definire per iscritto un documento d'intenti e trasmetterlo a tutto il personale                                                                                                               | SI                          |       |       |                  |                  |
| 2.02.    | E' stato organizzato il SPP della scuola e nominato l'RSPP?                                                                                                                                | - Organizzare all'interno della scuola il SPP e<br>nominarne il Responsabile                                                                                                                     | SI                          |       |       |                  |                  |
| 2.02.01. | Il SPP è adeguato sia per il numero dei componenti, sia per la loro preparazione e capacità, sia per i mezzi a loro disposizione, al fine di far fronte ai compiti che gli sono assegnati? | - Adeguare il SPP ai compiti che gli sono assegnati                                                                                                                                              | SI                          |       |       |                  |                  |
| 2.03.    | Sono chiaramente definite le funzioni relative alla prevenzione dei rischi sul lavoro, per ciascun livello della struttura gerarchica della scuola?                                        | - Coinvolgere tutta la struttura organizzativa della<br>scuola nella prevenzione; ad ogni livello<br>gerarchico competono doveri e responsabilità<br>in merito, secondo la rispettive competenze | SI                          |       |       |                  |                  |

| 3        | ANALISI, PIANIFICAZIONE E                                                                                                                                                               | CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                                         | Aspetti organiza            | zativ | i e g | estionali        |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------|------------------|
| n.       | oggetto della valutazione                                                                                                                                                               | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                          | osservazioni del valutatore | P     | D     | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 3.01.    | E' stato stabilito un programma, con priorità ben definite, per la realizzazione degli obiettivi e delle attività di prevenzione necessarie con l'individuazione dei singoli referenti? | - Stabilire un programma scritto d'interventi di prevenzione, che contempli le priorità delle azioni da intraprendere e la programmazione delle stesse con i tempi necessari. E' importante che siano individuati i referenti per ogni singola azione da attuare. | SI                          |       |       |                  |                  |
| 3.01.01. | Sono stati forniti al personale incaricato delle varie funzioni i mezzi e le risorse umane adeguati per realizzare il programma di prevenzione?                                         | - Dotare il SPP e il personale incaricato delle varie funzioni delle risorse adeguate                                                                                                                                                                             | SI                          |       |       |                  |                  |
| 3.01.02. | Sono stati stabiliti sistemi di raccolta e trattamento delle informazioni riguardanti le attività programmate?                                                                          | - Prevedere un flusso adeguato d'informazioni tra<br>le diverse figure coinvolte                                                                                                                                                                                  | SI                          |       |       |                  |                  |
| 3.01.03. | Sono stati predisposti mezzi per attuare la formazione e l'informazione necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati di prevenzione?                                          | - Predisporre iniziative di formazione e informazione per tutti i lavoratori                                                                                                                                                                                      | SI                          |       |       |                  |                  |
| 3.01.04. | Si effettua periodicamente un controllo sul conseguimento degli obiettivi di prevenzione previsti nel programma?                                                                        | - Predisporre strumenti idonei controlli periodici                                                                                                                                                                                                                | SI                          |       |       |                  |                  |
| 3.02.    | La programmazione delle misure di prevenzione è stata predisposta in un Documento scritto?                                                                                              | <ul> <li>Stabilire il Programma di prevenzione in un<br/>documento scritto, approvato dalla Direzione,<br/>previa consultazione dell'RLS e a disposizione<br/>di tutti i lavoratori</li> </ul>                                                                    | SI                          |       |       |                  |                  |
| 3.03.    | Si svolge regolarmente almeno una volta l'anno la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi?                                                                            | - Prevedere la riunione periodica di prevenzione<br>alla presenza di: capo d'Istituto, RSPP, RLS, e<br>con i rappresentanti dell'Ente proprietario<br>dell'immobile                                                                                               | SI                          |       |       |                  |                  |

| 4        | INFORMAZIONE-FORMAZION                                                                                                                                                                                                                                                            | IE .                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aspetti organiza            | zativ | i e g | estionali        |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------|------------------|
| n.       | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                                                         | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                              | osservazioni del valutatore | P     | D     | <b>R</b> (D x P) | Data<br>realizz. |
| 4.01.    | I lavoratori (compresi gli studenti se ad essi equiparati) e i RLS ricevono informazioni circa i rischi per la salute e la sicurezza presenti nella scuola e specifici dell'attività svolta e circa le misure e attività di prevenzione e protezione applicate?                   | - Prevedere incontri di informazione e materiale informativo per tutti i lavoratori (compresi gli studenti se ad essi equiparati) e in particolare per gli RLS                                                                                                        | SI                          |       |       |                  |                  |
| 4.02.    | Sono stati informati tutti i lavoratori circa il Medico Competente, il RSPP, RLS i nominativi degli incaricati del servizio di Pronto Soccorso, di Evacuazione ed Antincendio e circa i contenuti dei relativi piani di sicurezza?                                                | - Prevedere incontri di informazione e materiale informativo per tutti i lavoratori (compresi gli studenti se ad essi equiparati)                                                                                                                                     | SI                          |       |       |                  |                  |
| 4.03.    | Esiste una raccolta, consultabile dai lavoratori, contenente la schede di sicurezza di tutti i prodotti/preparati usati?                                                                                                                                                          | - Richiedere la schede di sicurezza e raccoglierle in un luogo noto ed accessibile                                                                                                                                                                                    | SI                          |       |       |                  |                  |
| 4.04.    | Tutti i lavoratori e gli studenti ricevono una formazione sufficiente ed adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell'assunzione o del cambio di mansioni o quando viene introdotta una nuova tecnologia o dell'inizio dell'attività scolastica?   | <ul> <li>Organizzare all'inizio dell'anno scolastico<br/>momenti di formazione a tema indirizzati in<br/>particolare ai nuovi lavoratori (compresi gli<br/>studenti se ad essi equiparati). Prevedere altri<br/>momenti di formazione secondo le necessità</li> </ul> | SI                          |       |       |                  |                  |
| 4.04.01. | La formazione dei lavoratori è specificatamente incentrata sui rischi relativi alla mansione che essi ricoprono con particolare attenzione al miglioramento delle loro abitudini nello svolgimento delle mansioni, della loro capacità di far fronte in modo adeguato al rischio? | - Garantire ai lavoratori una formazione specifica alla mansione                                                                                                                                                                                                      | SI                          |       |       |                  |                  |

| 4.04.02. | La formazione dei lavoratori viene aggiornata all'evoluzione dei rischi ed all'introduzione di nuovi?                       | - Garantire ai lavoratori una formazione aggiornata che tenga conto di nuove situazioni che influenzano il livello di rischio                                                          | SI   |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 4.04.03. | La formazione dei lavoratori viene impartita durante l'orario di lavoro?                                                    | - Impartire la formazione durante l'orario di lavoro                                                                                                                                   | SI   |  |
| 4.04.04. | Gli insegnanti sono direttamente coinvolti nella formazione dei lavoratori/studenti?                                        | - Coinvolgere gli insegnanti nella formazione                                                                                                                                          | N.P. |  |
| 4.04.05. | Si dispone di materiale didattico (lucidi, diapositive, video) per facilitare l'azione formativa?                           | - Prevedere un'azione formativa che si appoggi su materiale adeguato                                                                                                                   | SI   |  |
| 4.05.    | I RLS ricevono formazione specifica adeguata?                                                                               | - Organizzare corsi di formazione appositi per gli RLS                                                                                                                                 | SI   |  |
| 4.06.    | I lavoratori incaricati dell'attività di antincendio ed evacuazione ricevono una formazione adeguata?                       | <ul> <li>Organizzare corsi di formazione appositi per i<br/>lavoratori incaricati di tale attività<br/>documentando i programmi svolti e la<br/>partecipazione dei singoli.</li> </ul> | SI   |  |
| 4.07     | I lavoratori incaricati dell'attività di Primo Soccorso ricevono una formazione adeguata?                                   | - Organizzare corsi di formazione di 12 ore (8 teoriche e 4 pratiche) e ripetere la parte pratica ogni 3 anni                                                                          | SI   |  |
| 4.08.    | La formazione comprende i risultati della<br>Valutazione dei Rischi ed i mezzi di<br>prevenzione e protezione previsti?     | - Nella formazione evidenziare i rischi, i risultati<br>della Valutazione e i mezzi di prevenzione e<br>protezione previsti                                                            | SI   |  |
| 4.09.    | E' stato definito un programma di formazione per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di prevenzione dei rischi? | - Definire annualmente nell'ambito del normale aggiornamento i programmi di formazione in tema di sicurezza                                                                            | SI   |  |

| 5     | PARTECIPAZIONE                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               | Aspetti organiza            | zativ | i e go | estionali        |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|------------------|------------------|
| n.    | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                    | misure adottabili / note                                                                                                                                                                      | osservazioni del valutatore | P     | D      | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 5.01. | Alla riunione periodica (almeno annuale) di prevenzione e protezione dai rischi, partecipano preside, responsabile del SPP, medico competente (ove previsto), consulenti esterni, rappresentante dell'Ente proprietario dell'edificio e RLS? | - Convocare le riunioni periodiche invitando esplicitamente le figure elencate                                                                                                                | SI                          |       |        |                  |                  |
| 5.02. | Vengono organizzati incontri con RSPP,<br>RLS, consulenti, medico competente e<br>lavoratori interessati, in occasione di scelte<br>significative, inerenti la sicurezza?                                                                    | - Organizzare incontri prima delle scelte significative inerenti la sicurezza invitando esplicitamente le figure elencate                                                                     | SI                          |       |        |                  |                  |
| 5.03. | Il RLS esercita le attribuzioni previste dalla legge (è consultato in merito alla valutazione dei rischi e collabora con il SPP?)?                                                                                                           | -Consultare il RLS sui contenuti del documento di<br>valutazione dei rischi, sulle istruzioni in merito<br>la sicurezza e formazione, garantire il diritto ad<br>accedere ai luoghi di lavoro | SI                          |       |        |                  |                  |
| 5.04. | E' presente un sistema che permette la partecipazione dei lavoratori nelle questioni di Sicurezza e Salute del lavoro?                                                                                                                       | -Prevedere un sistema di partecipazione adeguato<br>-Consultare i lavoratori interessati relativamente<br>agli aspetti di igiene e sicurezza del lavoro                                       | SI                          |       |        |                  |                  |

| 5.a  | STRESS LAVORO-CORRELAT                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aspetti organiza            | zativi | i e ge | estionali        |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------------|------------------|
| n.   | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                              | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | osservazioni del valutatore | P      | D      | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|      | E'stata avviata per il 31/12/2010 l'attività di valutazione del rischio stress lavoro correlato secondo i contenuti dell'ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004) e nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente? | Indicare la programmazione temporale delle attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse nel documento di valutazione dei rischi (es. tempo necessario per la valutazione preliminare, eventuale monitoraggio, eventuale pianificazione/adozione interventi correttivi, valutazione approfondita)                                                                                                                                                                             | SI                          |        |        |                  |                  |
| 5.a1 | Sono stati presi in esame i "gruppi omogenei" di lavoratori presenti nella scuola (docenti, non docenti)? *                                                                                                                                            | Il criterio di omogeneità da rispettare è quello relativo alla <b>natura del problema da analizzare.</b> In alcuni casi potrà riguardare una caratteristica della mansione lavorativa (es. docenti, non docenti), in altri l'omogeneità rispetto al soggetto da cui dipende l'organizzazione del lavoro (una struttura che fa capo ad una figura dirigenziale).                                                                                                                                                         | SI                          |        |        |                  |                  |
| 5.a2 | Nella VALUTAZIONE PRELIMINARE (indicatori oggettivi e verificabili) quali eventi sentinella sono stati analizzati?                                                                                                                                     | E' possibile prendere come riferimento gli indicatori aziendali indicati nella check list proposta dal Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro dell'ISPESL (http://www.ispesl.it/networkmobbing/valutazione StressLavoroCorrelato.asp) e/o i potenziali indicatori di stress nella scuola riportati nella pubblicazione "VALUTAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI IN AMBIENTE SCOLASTICO ANALISI E GESTIONE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" a cura di Vittorio Lodolo D'Oria | SI                          |        |        |                  |                  |
|      | I predetti eventi sentinella sono stati valutati sulla base dell'andamento nel tempo?                                                                                                                                                                  | Gli eventi sentinella andranno comparati con i<br>propri dati storici (andamento ogni 3 anni) e, se<br>necessario, con quelli di scuole analoghe del<br>territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                          |        |        |                  |                  |

| 5.a3 | Nella VALUTAZIONE PRELIMINARE (indicatori oggettivi e verificabili) quali i Fattori di contenuto del lavoro sono stati analizzati?  ** ambiente di lavoro ed attrezzature  ** pianificazione dei compiti  ** carichi, ritmi di lavoro  ** orario di lavoro, turni | Prendere in considerazione i FATTORI DI<br>RISCHIO "CONTENUTO "DELL' AGENZIA<br>EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA<br>SALUTE DEL LAVORO. E' possibile prendere<br>come riferimento la check list proposta dal<br>Network Nazionale per la Prevenzione Disagio<br>Psicosociale nei Luoghi di Lavoro dell'ISPESL | SI |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 5.a4 | Nella VALUTAZIONE PRELIMINARE (indicatori oggettivi e verificabili) quali i Fattori di contesto del lavoro sono stati analizzati?                                                                                                                                 | Prendere in considerazione i FATTORI DI RISCHIO "CONTESTO" DELL' AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEL LAVORO. E' possibile prendere come riferimento la check list proposta dal Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro dell'ISPESL                    | SI |  |  |
| 5.a5 | Dalla VALUTAZIONE PRELIMINARE EMERGONO elementi di rischio?                                                                                                                                                                                                       | Occorre ottenere una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica (basso-medio-alto) Se NON EMERGONO elementi di rischio:prevedere un piano monitoraggio Se EMERGONO elementi di rischio prevedere la pianificazione/adozione interventi correttivi                                | N0 |  |  |
| 5.a6 | Quali azioni sono state intraprese?                                                                                                                                                                                                                               | □ supporto (anche da esperti) □ formazione, informazione □ adozione di regolamenti scolastici/procedure/codici di condotta □ ricorso ad Accertamento medico in Commissione Medica di Verifica □ altro                                                                                                     | NO |  |  |

| 5.a7 | Quali azioni sono da intraprendere?                                                                                                                  | □ supporto (anche da esperti)  ♣ formazione, informazione □ adozione di regolamenti scolastici/procedure/codici di condotta □ ricorso ad Accertamento medico in Commissione Medica di Verifica □ altro                      | SI   |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 5.a8 | La pianificazione/adozione interventi correttivi sono stati efficaci?                                                                                | SE INEFFICACI: pianificazione valutazione successiva                                                                                                                                                                        | N.P. |  |  |
| 5.a9 | Quali strumenti sono stati utilizzati per la VALUTAZIONE APPROFONDITA (percezione soggettiva )?  questionari focus group interviste semi-strutturate | Lo scopo è quello di individuare con maggior precisione la <i>natura del rischio</i> da stress lavorocorrelato, al fine di definire le <i>priorità</i> ed intraprendere interventi di eliminazione o riduzione del rischio. | N.P. |  |  |
|      | Per analizzare l'efficacia degli interventi è previsto un monitoraggio nel tempo (valutazione periodica)?                                            |                                                                                                                                                                                                                             | SI   |  |  |

| 6        | NORME E PROCEDURE DI LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VORO                                                                                                                                                                                                                                                         | Aspetti organiza            | zativ | i e go | estionali        |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|------------------|------------------|
| n.       | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                     | osservazioni del valutatore | P     | D      | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 6.01.    | La scuola ha dettato norme scritte sull'esecuzione in sicurezza delle diverse mansioni e/o lavorazioni che possono esporre gli addetti a diversi rischi dovuti ad esempio alla manipolazione di oggetti (ferite schiacciamenti), scivolamenti, cadute dall'alto, esposizione o contatto con agenti chimici quali detergenti disinfettanti ecc.? | - Predisporre procedure scritte per tutte le mansioni/lavorazioni che comportano l'esposizione del personale addetto ai rischi citati. Includere in tutte le procedure di lavoro le norme di sicurezza e divulgarle per iscritto a tutti gli interessati     | NO                          | 1     | 1      | 1                |                  |
| 6.01.01. | Le procedure operative di lavoro sono adeguatamente divulgate a tutti gli interessati (personale e studenti)?                                                                                                                                                                                                                                   | - Provvedere affinché lavoratori e studenti conoscano le procedure di lavorazione in sicurezza                                                                                                                                                               | SI                          |       |        |                  |                  |
| 6.01.02. | Esiste un sistema di controllo chiaramente definito sull'adempimento effettivo delle norme e delle procedure?                                                                                                                                                                                                                                   | - Predisporre un sistema di controllo chiaramente<br>definito sull'adempimento effettivo delle norme<br>e delle procedure, con particolare riguardo a<br>quelle rivolte agli studenti.                                                                       | NO                          | 1     | 1      | 1                |                  |
| 6.02.    | Le attività didattiche effettuate nei laboratori (lavorazioni, sperimentazioni ecc.) avvengono nel rispetto di norme scritte sulla loro esecuzione in sicurezza?                                                                                                                                                                                | - Predisporre procedure scritte per tutte le lavorazioni, sperimentazioni, ecc. che comportano l'esposizione del personale addetto o degli studenti a rischi. e provvedere affinché lavoratori e studenti conoscano le procedure di lavorazione in sicurezza | N.P.                        |       |        |                  |                  |
| 6.03.    | Viene correttamente applicata la vigente legislazione in materia di segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro?                                                                                                                                                                                                                              | - Adottare la segnaletica di sicurezza prevista dall'apposito Titolo V D.Lgs. 81/2008                                                                                                                                                                        | SI                          |       |        |                  |                  |

| 6.a          | TUTELA LAVORATRICI MADI                                                  | RI                                                                                             | Salut       | te e sicurezza di | ilavo | orato | ri e stud        | enti             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|-------|------------------|------------------|
| n.           | oggetto della valutazione  Esistono carichi (attrezzi, cose, persone) da | Cambio mansione in gravidanza, nei 7 mesi dopo il parto                                        | osservazioi | ni del valutatore | P     | D     | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 6.a.1        |                                                                          |                                                                                                | Docenti     | NO                |       |       |                  |                  |
|              | sollevare, spingere, tirare?                                             | dopo il puno                                                                                   | Coll. scol. | SI                |       |       |                  |                  |
|              |                                                                          |                                                                                                | Ass. amm.   | NO                |       |       |                  |                  |
| 6.a.2        | Esiste esposizione ad agenti biologici di                                | Cambio mansione in gravidanza e nei 7 mesi<br>dopo il parto                                    | Docenti     | NO                |       |       |                  |                  |
|              | gruppo 2,3,4?                                                            | dopo ii parto                                                                                  | Coll. scol. | NO                |       |       |                  |                  |
|              |                                                                          |                                                                                                | Ass. amm.   | NO                |       |       |                  |                  |
| 6.a.3        | Esiste esposizione a sostanze chimiche?                                  | Cambio mansione in gravidanza e nei 7 mesi<br>dopo il parto                                    | Docenti     | NO                |       |       |                  |                  |
|              |                                                                          | dopo ii parto                                                                                  | Coll. scol. | SI                |       |       |                  |                  |
|              |                                                                          |                                                                                                | Ass. amm.   | NO                |       |       |                  |                  |
| 6.a.4        | Esiste esposizione a polveri di legno duro?                              | Cambio mansione in gravidanza e nei 7 mesi<br>dopo il parto                                    | Docenti     | NO                |       |       |                  |                  |
|              |                                                                          | dopo il parto                                                                                  | Coll. scol. | NO                |       |       |                  |                  |
|              |                                                                          |                                                                                                | Ass. amm.   | NO                |       |       |                  |                  |
| 6.a.5        | Si lavora a contatto con fonti di calore o                               | Cambio mansione in gravidanza e nei 7 mesi<br>dopo il parto                                    | Docenti     | NO                |       |       |                  |                  |
|              | escursioni termiche?                                                     | dopo ii parto                                                                                  | Coll. scol. | NO                |       |       |                  |                  |
|              |                                                                          |                                                                                                | Ass. amm.   | NO                |       |       |                  |                  |
| 6.a.6        | Si utilizzano strumenti vibranti o si lavora                             | Cambio mansione in gravidanza                                                                  | Docenti     | NO                |       |       |                  |                  |
|              | in postazioni dove si è esposti a vibrazioni                             |                                                                                                | Coll. scol. | NO                |       |       |                  |                  |
|              | meccaniche?                                                              |                                                                                                | Ass. amm.   | NO                |       |       |                  |                  |
| 6.a.7        | Si è esposti a rumore?                                                   | Cambio mansione in gravidanza, nei 7 mesi<br>dopo il parto qualora si effettui la sorveglianza | Docenti     | NO                |       |       |                  |                  |
|              |                                                                          | sanitaria obbligatoria                                                                         | Coll. scol. | NO                |       |       |                  |                  |
| <i>(</i> . 0 |                                                                          |                                                                                                | Ass. amm.   | NO                |       |       |                  |                  |
| 6.a.8        | Si è esposti a radiazioni non ionizzanti?                                | Cambio mansione in gravidanza                                                                  | Docenti     | NO                | _     |       |                  |                  |
|              |                                                                          |                                                                                                | Coll. scol. | NO                |       |       |                  |                  |
|              |                                                                          |                                                                                                | Ass. amm.   | NO                |       |       |                  |                  |
| 6.a.9        | Vengono effettuate le visite mediche                                     | Cambio mansione in gravidanza e nei 7 mesi                                                     | Docenti     | NO                |       |       |                  |                  |

|        | preventive e periodiche obbligatorie per    | dopo il parto                                                                                       | Coll. scol. | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|        | esposizione a rischi professionali?         |                                                                                                     | Ass. amm.   | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 6.a.10 | C'è la necessità di lavorare su scale, o    | Cambio mansione in gravidanza                                                                       | Docenti     | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|        | impalcature?                                |                                                                                                     | Coll. scol. | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|        |                                             |                                                                                                     | Ass. amm.   | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 6.a.11 | Occorre stare in piedi per più di metà      | Cambio mansione in gravidanza                                                                       | Docenti     | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|        | dell'orario di lavoro o in posizioni        |                                                                                                     | Coll. scol. | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|        | particolarmente affaticanti?                |                                                                                                     | Ass. amm.   | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 6.a.12 | Si utilizza l'auto o un qualsiasi mezzo di  | Cambio mansione in gravidanza                                                                       | Docenti     | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|        | trasporto durante il lavoro e per conto     |                                                                                                     | Coll. scol. | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|        | dell'azienda?                               |                                                                                                     | Ass. amm.   | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 6.a.13 | Si lavora a computer per più di 20 ore alla | Modifica dell'organizzazione del lavoro inserendo adeguate pause in gravidanza e nei 7 mesi dopo il | Docenti     | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|        | settimana?                                  | parto (se non possibile, cambio mansione).                                                          | Coll. scol. | NO                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|        |                                             |                                                                                                     | Ass. amm.   | qualora l'assistente<br>amm. rientrasse<br>nella categoria dei<br>videoterminalisti,<br>con oltre 20 ore<br>settimanali, verrà<br>ridotto con ordine<br>di servizio il suo<br>lavoro a VDT a<br>meno di 20 ore<br>settimanali. |  |  |

| 6b      | PROCEDURE DI LAVORO PER                                                                                                     | REFETTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aspetti organiza            | zativ | ativi e gestionali |                  |                  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|--|--|
| n.      | oggetto della valutazione                                                                                                   | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                                                          | osservazioni del valutatore | P     | D                  | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |  |  |
| 6.b.01  | Il personale scolastico addetto alla somministrazione pasti è dotato dell'idoneo abbigliamento e lo utilizza correttamente? | - Il personale deve indossare durante la somministrazione camice di colore chiaro e copricapo                                                                                                                                                                                                                     | N.P.                        |       |                    |                  |                  |  |  |
| 6.b.02. | Sono state definite istruzioni di buona prassi igienica e il personale è stato formato in proposito?                        | Richiedere alla ditta/ente che ha in gestione la<br>mensa le istruzioni da somministrare al<br>personale.  Eseguire formazione in proposito                                                                                                                                                                       | NO                          | 1     | 1                  | 1                |                  |  |  |
| 6.b.03. | I locali e le attrezzature si presentano in buone condizioni igieniche ?                                                    | <ul> <li>Verificare che il pavimento del refettorio venga<br/>pulito tutti i giorni, che gli arredi e le<br/>attrezzature vengano almeno spolverati tutti i<br/>giorni, che non siano presenti ragnatele e che<br/>le stoviglieria sia contenuta in apposito<br/>armadio.</li> </ul>                              | SI                          |       |                    |                  |                  |  |  |
| 6.b.04  | Vengono seguite le procedure relative alla somministrazione dei pasti?                                                      | <ul> <li>Controllare che i tempi della distribuzione siano<br/>quelli previsti nelle procedure dell'Ente /ditta<br/>appaltante (ora arrivo pasti in scuola/ora<br/>distribuzione agli studenti) e che le posate<br/>utilizzate dal personale durante la distribuzione<br/>siano una per ogni pietanza.</li> </ul> | SI                          |       |                    |                  |                  |  |  |
| 6.b.05  | I materiali utilizzati per le pulizie correnti<br>vengono conservati il luogo appositamente<br>destinato e chiusi a chiave? | - Predisporre un locale ricovero materiale per le pulizie chiuso a chiave e inaccessibile ai non addetti                                                                                                                                                                                                          | SI                          |       |                    |                  |                  |  |  |
| 6.b.06  | All'interno del magazzino prodotti di pulizia è disponibile una copia delle Schede di Sicurezza dei prodotti?               | - Tenere copia della scheda di Sicurezza di ogni prodotti                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                          |       |                    |                  |                  |  |  |

| 7     | <b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE</b>                                                                                                                                                            | INDIVIDUALE                                                                                                                                                                                                                        | Aspetti organiza            | zativ | i e g | estionali        |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------|------------------|
| n.    | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                   | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                           | osservazioni del valutatore | P     | D     | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 7.01. | Nei laboratori, in altri posti o mansioni di lavoro è necessario l'uso di DPI?                                                                                                              | - Predisporre l'uso di DPI, ove necessario ai sensi<br>della normativa vigente, quando i rischi<br>presenti non possono essere sufficientemente<br>ridotti, con altri mezzi preventivi                                             | SI                          |       |       |                  |                  |
| 7.02. | Nella scelta ed acquisto di DPI si verifica il grado di protezione, le possibili interferenze con il processo di lavoro e la coesistenza di rischi simultanei?                              | - Scegliere il DPI che soddisfa tutte le esigenze di<br>legge, in particolare accertarsi della marcatura<br>CE e della loro idoneità all'uso previsto                                                                              | SI                          |       |       |                  |                  |
| 7.03. | I lavoratori e i loro Rappresentanti intervengono nella scelta dei DPI più idonei?                                                                                                          | - Provvedere affinché i lavoratori interessati partecipino direttamente alla scelta dei DPI.                                                                                                                                       | NO                          | 1     | 1     | 1                |                  |
| 7.04. | I responsabili verificano il corretto uso dei DPI, da parte degli addetti e degli studenti quando necessario?                                                                               | - Promuovere ed incentivare un corretto utilizzo dei DPI                                                                                                                                                                           | NO                          | 1     | 1     | 1                |                  |
| 7.05. | I lavoratori sono adeguatamente informati e formati circa la necessità ed addestrati circa il corretto uso dei DPI?                                                                         | - Prevedere iniziative d'informazione e<br>formazione al corretto uso dei DPI. Prevedere<br>l'addestramento all'uso dei DPI ove necessario                                                                                         | SI                          |       |       |                  |                  |
| 7.06. | Esiste una normativa interna che regola l'uso di DPI nei posti di lavoro o per le mansioni ove sono previsti, specificandone l'obbligatorietà?                                              | - Prevedere delle procedure interne scritte per<br>l'obbligo d'uso dei DPI e adottare l'idonea<br>segnaletica                                                                                                                      | NO                          | 1     | 1     | 1                |                  |
| 7.07. | Esiste un controllo effettivo della messa a disposizione e dell'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato?                                                                    | - Predisporre tale controllo<br>- Rilevare eventuali problemi nell'utilizzazione                                                                                                                                                   | NO                          | 1     | 1     | 1                |                  |
| 7.08. | I DPI sono adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori/studenti che li utilizzano e ne viene garantita l'efficienza e l'igiene mediante manutenzione, riparazione e sostituzione? | - Predisporre DPI adeguati, garantendone l'efficienza, e nel caso le circostanze richiedano l'uso da parte di più lavoratori/studenti, adottare misure atte ad escludere ogni rischio igienico o di sicurezza per gli utilizzatori | SI                          |       |       |                  |                  |

| 7.09. | I DPI sono disponibili in numero sufficiente rispetto al fabbisogno e vengono tempestivamente sostituiti quando necessario?                        |                                                           | 51   |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--|--|
| 7.10. | Sono state stabilite procedure di riconsegna dei DPI da parte dei lavoratori/studenti al termine dell'utilizzo e tali procedure vengono osservate? | IDPI da narte dei lavoratori/studenti edil                |      |  |  |
| 7.11. | Sono state previste le procedure per il lavaggio, la disinfezione e la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI ad uso comune?            | la disinfezione e la conservazione dei DPI ad uso comune. | N.P. |  |  |

| 8        | EMERGENZA E PRIMO SOCCO                                                                                                                                                   | ORSO                                                                                                                                                                                                                                | Aspetti organiza            | zativ | i e g | estionali        |                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------|------------------|
| n.       | oggetto della valutazione                                                                                                                                                 | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                            | osservazioni del valutatore | P     | D     | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 8.01.    | Esiste un piano d'emergenza (PE) che comprende un piano antincendio ed un piano d'evacuazione?                                                                            | - Predisporre il PE, comprendente il piano antincendio e d'evacuazione dei lavoratori                                                                                                                                               | SI                          |       |       |                  |                  |
| 8.01.01. | Il PE comprende i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze?                                        | - Predisporre un PE che preveda i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze                                                                                   | SI                          |       |       |                  |                  |
| 8.01.02. | Il PE prevede la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso, prevenzione incendi, lotta antincendio, esodo e gestione delle emergenze? | <ul> <li>Predisporre un PE che preveda la designazione<br/>dei lavoratori incaricati di attuare le misure di<br/>pronto soccorso, salvataggio, prevenzione<br/>incendi, lotta antincendio e gestione delle<br/>emergenze</li> </ul> | SI                          |       |       |                  |                  |
| 8.01.03. | Il PE contiene il programma degli interventi, le modalità di cessazione delle attività, evacuazione e comportamenti corretti in caso d'emergenza dei lavoratori?          | <ul> <li>Predisporre un PE che contenga il programma<br/>degli interventi, le modalità di cessazione delle<br/>attività, evacuazione e comportamenti corretti<br/>in caso d'emergenza dei lavoratori</li> </ul>                     | SI                          |       |       |                  |                  |
| 8.01.04. | Il contenuto del PE è adeguato in termini<br>generali alle necessità della scuola ed è<br>conosciuto a sufficienza dai lavoratori e<br>dagli studenti?                    | Predisporre per iscritto un idoneo PE al fine di<br>potenziare l'efficienza delle risorse di<br>prevenzione e protezione e divulgarlo a tutti i<br>lavoratori e studenti                                                            | SI                          |       |       |                  |                  |
| 8.01.05. | Si realizzano verifiche periodiche del PE mediante simulazioni d'addestramento e comunque all'inizio dell'attività scolastica?                                            | - Realizzare periodiche verifiche del PE e simulazioni almeno all'inizio dell'attività scolastica.                                                                                                                                  | SI                          |       |       |                  |                  |
| 8.01.06. | Vengono effettuate 2 prove di evacuazione all'anno di cui una a sorpresa, e si tiene registrazione della modalità di effettuazione e dei tempi ottenuti?                  | <ul> <li>Effettuarne una ad inizio anno scolastico e una<br/>nelle seconda parte dell'anno.</li> <li>Aggiornare registro</li> </ul>                                                                                                 | SI                          |       |       |                  |                  |

| 0.04.0=  | <u> </u>                                                 | T1 .10" 1' 1 777 1'                                                                                                    |            | T T | 1        |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|
| 8.01.07  | Il PE prevede accessi all'area scolastica                | - Identificare con chiarezza nel PE le vie d'accesso dei mezzi di soccorso.                                            | SI         |     |          |
|          | agevoli per i mezzi di soccorso (ambulanze,              | d decesso del mezzi di soccorso.                                                                                       |            |     |          |
|          | VV.FF ecc.)?                                             |                                                                                                                        |            |     |          |
| 8.02.    | Esiste un Servizio di Primo Soccorso, con                | - Predisporre il Servizio di PS idoneo, tenuto                                                                         | SI         |     |          |
|          | presidi sanitari e personale all'uopo                    | conto delle dimensioni della scuola, dei rischi<br>presenti e del parere del Medico Competente, se                     | <b>~</b> 1 |     |          |
|          | formato?                                                 | nominato.                                                                                                              |            |     |          |
| 8.03.    | Il personale incaricato del Primo Soccorso è             | - Organizzare le presenze in modo che personale                                                                        | SI         |     |          |
|          | -                                                        | incaricato e formato per il PS sia sempre                                                                              | 31         |     |          |
|          | sempre presente durante le diverse attività scolastiche? | presente durante le attività scolastiche.                                                                              |            |     |          |
| 8.04.    |                                                          | - Identificare con chiarezza nel Piano di                                                                              | C.T.       |     |          |
| 0.04.    | La cassetta di Pronto Soccorso è                         | Emergenza la collocazione della cassette di                                                                            | SI         |     |          |
|          | posizionata in prossimità dei luoghi a                   | Pronto Soccorso e divulgare l'informazione a                                                                           |            |     |          |
|          | maggior rischio (laboratori, cucine, ecc.?)              | tutto il personale.                                                                                                    |            |     |          |
| 8.04.01. | Ogni cassetta di Pronto Soccorso contiene i              | <ul> <li>Verificare il contenuto e posizionare in ogni<br/>cassetta l'elenco dei presidi sanitari richiesti</li> </ul> | SI         |     |          |
|          | presidi sanitari previsti dal D.Lgs. 388/03?             | (vedi Documento di Valutazione dei Rischi -                                                                            |            |     |          |
| 0.04.02  |                                                          | Allegato 7).                                                                                                           | 22         |     |          |
| 8.04.02. | Ogni cassetta è chiusa a chiave? La chiave è             | - Ogni cassetta deve essere dotata di serratura. La chiave deve essere posizionata in modo tale da                     | SI         |     |          |
|          | facilmente reperibile?                                   | essere facilmente visibile e raggiungibile dal                                                                         |            |     |          |
| 8.04.03  |                                                          | personale adulto.  - Dove presenti verificare il contenuto dei presidi                                                 | NO.        |     | <u> </u> |
| 0.04.03  | Sono stati predisposti i punti di medicazione            | sanitari consigliati (vedi Documento di                                                                                | NO         |     |          |
|          | a contenuto di presidi semplificato?                     | Valutazione dei Rischi – Procedura PS).                                                                                |            |     |          |
| 8.04.04. | La cassetta di pronto soccorso e i punti di              | - E' necessario valutare almeno ogni 3 mesi lo<br>stato di conservazione, la quantità, la data di                      | SI         |     |          |
|          | medicazione vengono controllati almeno                   | scadenza dei singoli presidi sanitari.                                                                                 |            |     |          |
|          | ogni 3 mesi?                                             |                                                                                                                        |            |     |          |
| 8.04.05. | Esistono nella cassetta di Primo Soccorso                | - Posizionare all'interno della cassetta di Pronto                                                                     | SI         |     |          |
|          | indicazioni scritte sulle principali procedure           | Soccorso un manuale contenente nozioni di<br>Pronto Soccorso e le indicazioni di                                       |            |     |          |
|          | di Pronto Soccorso ed eventualmente                      | comportamento per malattie a trasmissione                                                                              |            |     |          |
|          | indicazioni di comportamento per la                      | ematica (vedi Documento di Valutazione dei<br>Rischi - Allegato 8)                                                     |            |     |          |
|          | prevenzione delle malattie a trasmissione                | Risein - Anegato 0)                                                                                                    |            |     |          |
|          | ematica (es. epatite B, epatite C, AIDS)?                |                                                                                                                        |            |     |          |
|          | chanca (cs. cpanic b, cpanic c, ADS):                    |                                                                                                                        |            |     |          |

| 9     | SORVEGLIANZA SANITARIA /                                                                                                                                                                                        | VACCINAZIONI                                                                                                                                                   | Aspetti organiza            | zativ | i e ge | estionali        |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|------------------|------------------|
| n.    | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                       | misure adottabili / note                                                                                                                                       | osservazioni del valutatore | P     | D      | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 9.01. | Dalla valutazione sono emersi rischi di esposizione per cui si rende necessaria la sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive e periodiche nonché eventuali esami integrativi) del personale dipendente? | L. In caso di risposta negativa nassare al nunto l                                                                                                             | SI                          |       |        |                  |                  |
| 9.02. | Il Medico Competente adempie agli obblighi previsti dalla normativa per quanto di sua competenza?                                                                                                               | l nrevisto dall'art 75 del 1) Los XI/OX devel                                                                                                                  | SI                          |       |        |                  |                  |
| 9.03. | E' presente nella scuola personale che svolge mansioni particolari per cui sono previste vaccinazioni obbligatorie per legge (ad es. antitetanica) o consigliabili (antirubeolica, anti-epatite B, antitifica)? | - Concordare con il Servizio di Igiene Pubblica l'esecuzione dei protocolli vaccinali .                                                                        | NO                          |       |        |                  |                  |
| 9.04. | Esistono studenti in alternanza scuola-<br>lavoro?                                                                                                                                                              | Valutare l'eventuale inserimento in mansioni a<br>rischio per cui vige l'obbligo della Sorveglianza<br>Sanitaria effettuata dal Medico Competente<br>aziendale | NO                          |       |        |                  |                  |

| 10        | LAVORI IN APPALTO/FORNIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | URE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aspetti organiza            | zativ | i e g | estionali        |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------|------------------|
| n.        | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | osservazioni del valutatore | P     | D     | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 10.01.    | Sono affidati lavori in appalto di tipo edile? (vedi Allegato X D.Lgs.81/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                         | - In caso di risposta negativa passare al punto 10.02.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO                          |       |       |                  |                  |
| 10.01.01  | Le opere verranno affidate a più imprese?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - In caso di risposta affermativa: designare il Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione per la redazione del PSC e prima dell'inizio dei lavori il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - In caso di risposta negativa: redigere il DUVRI (vedi)                                                                                  |                             |       |       |                  |                  |
| 10.01.02. | Vengono fornite al Coordinatore informazioni relative: ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui operano, a eventuali procedure a cui dovranno attenersi, un estratto del piano di emergenza, l'organizzazione del sistema prevenzionistico interno con i nominativi, modalità di effettuazione ed orario dell'attività scolastica? | - Fornire informazioni per iscritto e tenerne documentazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |       |       |                  |                  |
| 10.01.03. | Vengono verificate le idoneità tecnico-<br>professionali delle imprese appaltatrici<br>(iscrizione camera di commercio)?                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>Acquisire la documentazione atta ad accertare<br/>l'idoneità tecnico-professionale ai lavori da<br/>affidare agli appaltatori. (vedi Allegato XVII<br/>del D.Lgs. 81/2008)</li> </ul>                                                                                                                                                   |                             |       |       |                  |                  |
| 10.02.    | Sono affidati lavori in appalto che non rientrano al punto 10.01?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Redigere il DUVRI (vedi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                          |       |       |                  |                  |
| 10.03.    | Viene affidata a Ditte esterne la fornitura di servizi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fornire alla Ditta informazioni relative all'organizzazione scolastica e del sistema di prevenzione (vedi comunicazione m)     Richiedere documentazione circa le modalità dell'esecuzione del servizio e le procedure seguite.     Adottare i provvedimenti necessari ad evitare interferenze con l'attività scolastica o altri lavori in atto. | SI                          |       |       |                  |                  |

| 10.04. | L'Ente proprietario esegue lavori presso la scuola direttamente con propri dipendenti? | <ul> <li>Fornire all'Ente proprietario informazioni relative all'organizzazione scolastica e del sistema di prevenzione (vedi comunicazione m)</li> <li>Richiedere documentazione circa le modalità dell'esecuzione del servizio e le procedure seguite.</li> <li>Adottare i provvedimenti necessari ad evitare interferenze con l'attività scolastica o altri lavori in atto.</li> </ul> | 51 |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 10.05. | Viene compilato il Registro degli interventi                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO |  |  |
|        | predisposto secondo le modalità definite                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |
|        | con il proprietario dell'edificio?                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |

| 11        | IMPIANTO ELETTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Salute e sicurezza di       | lavo | rato | ri e stud        | enti             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|------------------|
| n.        | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | osservazioni del valutatore | P    | D    | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 11.01.    | Esistono rischi di contatto diretto con parti nude in tensione, normalmente accessibili?  - I quadri elettrici sono provvisti delle idonee coperture modulari e degli sportelli di chiusura?. Il riarmo dei dispositivi di sezionamento avviene senza aprire alcun sportello che dia accesso alle parti in tensione? | Provvedere al corretto isolamento. Gli sportelli dei quadri elettrici devono essere apribili solo dopo aver tolto tensione o chiusi con chiave o attrezzo e tale chiave deve essere disponibile solo al responsabile della conduzione dell'impianto elettrico                                                                      | NO                          |      |      |                  |                  |
| 11.02.    | Le prese e le spine di corrente presenti sono conformi alle norme CEI? Presentano gli alveoli protetti dall'infilaggio accidentale di oggetti? Sono installate ad altezza idonea per evitare influenze esterne (es acqua lavaggio pavimenti) o rischi meccanici                                                      | - Tale controllo deve essere effettuato da personale qualificato che provvederà a sostituire il materiale non conforme alle norme.                                                                                                                                                                                                 | SI                          |      |      |                  |                  |
| 11.02.01. | Le prese di corrente sono compatibili (stesse caratteristiche strutturali e di portata) con le spine degli utilizzatori? Le spine shuko (spina tedesca rotonda) sono connesse solo a prese idonee e mai infilate in prese a poli allineati (con conseguente perdita del contatto di messa a terra)?                  | - Rendere compatibili mediante sostituzione le<br>prese e le relative spine o dotare queste ultime<br>degli adattatori previsti dalle norme.                                                                                                                                                                                       | SI                          |      |      |                  |                  |
| 11.02.02. | Il numero di prese di corrente è sufficiente ad alimentare il numero di utenze presenti?                                                                                                                                                                                                                             | - Occorre evitare la necessità d'uso continuato di adattatori multipli (prese triple) aumentando il numero di prese al momento della revisione dell'impianto elettrico e in attesa di tali modifiche utilizzando prese multiple in linea (ciabatte, preferibilmente solo di tipo preformate dal costruttore con il relativo cavo). | SI                          |      |      |                  |                  |
| 11.03.    | I cavi mobili di alimentazione attraversano pavimenti o luoghi di lavoro o passaggio?                                                                                                                                                                                                                                | Le utenze devono essere alimentate in modo che<br>i cavi non costituiscano intralcio al lavoro o al<br>passaggio.                                                                                                                                                                                                                  | NO                          |      |      |                  |                  |
| 11.04.    | Vengono usate prolunghe in modo stabile?                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Sostituire le prolunghe con alimentazione costituita da cavi fissi di portata idonea.                                                                                                                                                                                                                                            | NO                          |      |      |                  |                  |

|           | Esiste un programma di controllo generale e di manutenzione delle varie apparecchiature elettriche? | l ad esempto del corretto funzionamento dei                                               | = , = | 1 | 1 | 1 |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|--|
| 11.05.01. | I controlli e le manutenzioni vengono effettuate da personale specializzato?                        | - Incaricare dei controlli ditte qualificate come da iscrizione alla Camera di Commercio. | SI    |   |   |   |  |

| 11.a     | ALTRI IMPIANTI TECNOLOGI                                                                                                                                                                | ICI                                                                                                                                                                                                                                                       | Salute e sicurezza di       | lavo | rato | ri e stud        | enti             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|------------------|
| n.       | oggetto della valutazione                                                                                                                                                               | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                  | osservazioni del valutatore | P    | D    | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 11.a.01. | Sono presenti compressori o autoclavi con serbatoio di capacità maggiore di 24 lt, serbatoi per gas criogenici , caldaie a vapore, sterilizzatrici a vapore ?                           | L Hibretto matricolare ANCC od ISPESI, o I                                                                                                                                                                                                                | NO                          |      |      |                  |                  |
| 11.a.02. | Sono presenti impianti di produzione calore<br>ad acqua calda, sia con camera di<br>combustione sia a scambio termico( da rete<br>teleriscaldamento o da scambiatore vapore<br>/acqua)? | 46/90, progetto secondo DM 1.12.75).  Provvedere a eseguire le opportune omologazioni e verifiche periodiche per questo tipo di                                                                                                                           | SI                          |      |      |                  |                  |
| 11.a.03. | Sono presenti impianti di sollevamento con portata superiore a 200 kg?                                                                                                                  | Reperire la documentazione tecnica idonea (libretto matricolare ENPI od ISPESL o dichiarazione di conformità CE).  Provvedere ad effettuare le opportune comunicazioni di installazione ed eseguire le verifiche periodiche per questo tipo di apparecchi | NO                          |      |      |                  |                  |
| 11.a.04. | Sono presenti ascensori o montacarichi con portata >25 Kg e corsa > 2mt?                                                                                                                | Reperire la documentazione tecnica idonea (libretto matricolare rilasciato dal comune dove è installato l'impianto).  Affidare l'incarico di manutenzione.  Provvedere a eseguire le opportune verifiche periodiche per questo tipo di apparecchi         | NO                          |      |      |                  |                  |

# 12 ANTINCENDIO / VIE ED USCITE D'EMERGENZA

#### Salute e sicurezza di lavoratori e studenti

In caso di risposta affermativa ad una delle domande 12.01, 12.02, 12.03, è necessario procedere alla redazione del documento di valutazione del rischio incendio. Negli altri casi procedere con la sola compilazione della check-list

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                             | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 12.01  | Sono presenti prevedibilmente alunni, personale docente e non docente in numero complessivamente superiore a 100?                                                                                                                                     | - Acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi<br>valido, con relativi disegni e relazioni o un<br>progetto di adeguamento approvato dai VV.F. e la<br>dichiarazione degli Enti Locali di esecuzione<br>entro i termini di legge.                                                                                                                                                                                                                                            | SI                          |   |   |                  |                  |
| 12.02  | Sono presenti impianti dove vengono utilizzati gas combustibili di potenzialità superiore a 116 kW? (100.000 kcal/h)                                                                                                                                  | - Acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                          |   |   |                  |                  |
| 12.03  | Sono presenti ambienti a rischio specifico di incendio?                                                                                                                                                                                               | ambienti:  spazi per esercitazioni escluso aule da disegno, laboratori informatici, di lingua, di musica, o similari servizi tecnologici: centrale termica, gruppi frigorifero, gruppo elettrogeno, impianti trattamento aria, impianti centralizzati di produzione aria compressa spazi per depositi senza presenza continuativa di personale spazi per informazione e attività parascolastiche: auditori, aule magne, sale per rappresentazioni autorimesse mense e dormitori | SI                          |   |   |                  |                  |
| 12.02. | Se nella scuola le presenze prevedibili di alunni, personale docente e non docente sono complessivamente inferiori a 100, le strutture orizzontali e verticali, il vano scala e il vano ascensore hanno resistenza la fuoco non inferiore a R/REI 30? | a garantire la resistenza al fuoco richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                          |   |   |                  |                  |

| 40.00     |                                                                                                                                                                                                                     | 011 1 1 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | <del>                                     </del> |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|--|
| 12.03.    | L'edificio è provvisto di un sistema organizzato di vie d'uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso?                                                  | <ul> <li>Calcolare il massimo affollamento ipotizzabile secondo i parametri fissati al punto 5.0 dell'allegato al DM 26.8.92.</li> <li>La capacità di deflusso non deve essere superiore a 60 per ogni piano.</li> <li>Organizzare le vie di uscita e dimensionarle secondo tali parametri.</li> </ul> | SI |                                                  |  |
| 12.03.01. | La scuola è dotata di almeno 2 uscite verso luoghi sicuri?                                                                                                                                                          | <ul> <li>Individuare luoghi sicuri (spazio scoperto o compartimento antincendio) con caratteristiche idonee a contenere un predeterminato numero di persone o a consentirne il movimento ordinato.</li> <li>Incrementare le uscite.</li> </ul>                                                         | SI |                                                  |  |
| 12.03.02. | Sono previsti una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale? | <ul> <li>Se l'edificio si sviluppa su più piani, prevedere<br/>ambienti protetti opportunamente distribuiti ed<br/>in numero adeguato, resistenti al fuoco e<br/>facilmente raggiungibili in modo autonomo da<br/>parte delle persone disabili, ove attendere i<br/>soccorsi.</li> </ul>               | SI |                                                  |  |
| 12.03.03  | Per i luoghi normalmente frequentati da<br>persone disabili è stata individuata una<br>strategia di evacuazione?                                                                                                    | - Prevedere ed indicare le strategie                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI |                                                  |  |
| 12.03.04  | L'altezza minima delle vie e delle uscite verso un luogo sicuro è di m 2 e la larghezza è multipla di 0,60 m e non inferiore a 1,20 m?                                                                              | - Adeguare le dimensioni che risultano inferiori.                                                                                                                                                                                                                                                      | SI |                                                  |  |
| 12.03.05. | La lunghezza delle vie di uscita, misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina di ogni locale frequentato, è inferiore a 60 m?                                                                                   | - Ridurre i percorsi individuando luoghi sicuri a distanze inferiori a 60 m.                                                                                                                                                                                                                           | SI |                                                  |  |
| 12.03.06  | Le vie e le uscite d'emergenza sono segnalate e mantenute sgombre da qualsiasi materiale?                                                                                                                           | - Segnalare e mantenere sgombre le vie e le uscite di emergenza.                                                                                                                                                                                                                                       | SI |                                                  |  |
| 12.03.07. | Le uscite verso un luogo sicuro sono apribili nel verso dell'esodo e, se chiuse, possono essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona?                                                   | - Adeguare il verso e il sistema di apertura                                                                                                                                                                                                                                                           | SI |                                                  |  |

| 12.03.08  | Se gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente sono distribuiti su più piani, è presente, oltre la scala per il normale afflusso, una scala di sicurezza esterna o una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna? | - Installare scale esterne o adeguare alla normativa vigente le scale esistenti.                                                                                                        | SI |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 12.03.09  | La larghezza delle scale è almeno di m 1,20 e le rampe non presentano restringimenti?                                                                                                                                                                | - Adeguare le dimensioni della scala e eliminare ostacoli e restringimenti                                                                                                              | SI |  |
| 12.03.10  | Se le aule didattiche prevedono una presenza massima di 25 persone la porta ha almeno larghezza di 0,8 m?                                                                                                                                            | - Adeguare la dimensione delle porte                                                                                                                                                    | SI |  |
| 12.03.11. | Nelle aule didattiche con più di 25 persone<br>è presente una porta ogni 50 persone di<br>larghezza almeno 1,2 m apribili nel senso<br>dell'esodo?                                                                                                   | - Adeguare la larghezza e il verso di apertura delle porte                                                                                                                              | SI |  |
| 12.04.    | E' stato predisposto un piano di emergenza?                                                                                                                                                                                                          | <ul> <li>Predisporre il piano di emergenza tenendo conto<br/>dei rischi specifici, delle dimensioni<br/>dell'edificio, del numero delle persone presenti.</li> </ul>                    | SI |  |
| 12.04.01. | Sono stati designati e debitamente formati i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio?                                                                                                                  | - Nominare gli incaricati e predisporre per questi specifici corsi di formazione.                                                                                                       | SI |  |
| 12.04.02. | Le planimetrie del piano d'emergenza è esposto ad ogni piano dell'edificio scolastico e indica la vie di fuga?                                                                                                                                       | - Esporre ad ogni piano il disegno in pianta del piano stesso con la segnalazione evidente delle vie di fuga, della posizione degli estintori/idranti e delle procedure di evacuazione. | SI |  |
| 12.04.03. | Il personale e gli studenti sono stati formati<br>e informati sulle procedure di evacuazione?                                                                                                                                                        | - Prevedere momenti di formazione e di informazione, effettuare prove pratiche di evacuazione almeno due volte nell'anno scolastico.                                                    | SI |  |
| 12.05.    | Per il riscaldamento sono utilizzate stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso?                                                                                                                                                             | <ul> <li>Eliminare tali stufe e dotarsi di impianti di<br/>produzione calore conformi alle disposizioni di<br/>prevenzione incendi.</li> </ul>                                          | NO |  |
| 12.06.    | Esiste l'illuminazione di sicurezza alimentata da apposita sorgente distinta da quella ordinaria?                                                                                                                                                    | - Predisporre illuminazione di sicurezza con autonomia della sorgente non inferiore a 30 min.                                                                                           | SI |  |

| 12.06.01. | Esiste un sistema di allarme con comando in luogo presidiato?                                                                                             | <ul> <li>Predisporre un sistema di allarme con comando in luogo costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.</li> <li>Per le scuole con presenze contemporanee fino a 500 persone può essere utilizzato lo stesso impianto a campanelli usato per le lezioni, purché venga convenuto un particolare suono.</li> <li>Per le altre scuole deve essere previsto anche un impianto di altoparlanti.</li> </ul> | SI |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 12.07.    | Esistono estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13A, 89B, in numero di almeno uno ogni 200 m <sup>2</sup> di pavimento?                | - Provvedere ad installare un numero di estintori adeguato alla superficie con un minimo di 2 estintori per piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI |  |  |
| 12.08.    | Esiste un sistema di segnaletica di sicurezza, finalizzato alla sicurezza antincendio?                                                                    | - Provvedere a posizionare tutta la segnaletica necessaria come indicato dal titolo V D.Lgs. 81/08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI |  |  |
| 12.09     | E' stato predisposto un registro dei controlli periodici con tutti gli interventi e i controlli dell'efficienza degli impianti e dei presidi antincendio? | - Predisporre e tenere costantemente aggiornato il registro dei controlli e degli interventi effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI |  |  |

# 13 RUMORE E COMFORT ACUSTICO

### Salute e sicurezza di lavoratori e studenti

| n.        | oggetto della valutazione                                                      | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 13.01.    | E' presente la valutazione del rumore?                                         | <ul> <li>Procedere alla Giustificazione (v. allegato 10 VR) per assenza palese di fonti di rumore rilevante che comunque comportano ai lavoratori un livello di esposizione personale fino a 80 Lex dB(A).</li> <li>Oppure:         <ul> <li>In caso di esposizione personale superiore a 80 Lex dB(A) procedere alla valutazione che può essere effettuata mediante: - misurazione diretta del rumore secondo norme tecniche specifiche o utilizzando dati di emissione sonora di attrezzature macchine o impianti derivati da studi e misurazioni ritenuti validi dalla commissione consultiva permanente, e tenerla a disposizione dell'Organo di Vigilanza.</li> </ul> </li> </ul> | SI                          |   |   |                  |                  |
| 13.01.01. | E' rispettata la periodicità quadriennale di revisione della valutazione?      | - Programmare per tempo la revisione della valutazione del rischio rumore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO                          |   |   |                  |                  |
| 13.02.    | Sono presenti sorgenti particolarmente rumorose?                               | - Prevedere misure tecniche (insonorizzazione)<br>organizzative o procedurali che consentano<br>di ridurre l'esposizione personale a rumore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO                          |   |   |                  |                  |
| 13.03.    | Sono presenti locali o spazi in cui il riverbero è particolarmente fastidioso? | <ul> <li>Prevedere ad effettuare i necessari interventi<br/>sulle superfici delle pareti, dei soffitti e dei<br/>pavimenti, in modo da aumentarne<br/>l'assorbimento acustico.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO                          |   |   |                  |                  |

| 13.a VIBRAZIONI | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
|-----------------|---------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------|

| n.             | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                              | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 13a.01         | Nell'attività si fa uso di attrezzature, veicoli, macchine che espongono al rischio di vibrazioni?  L'RLS ha segnalato esposizioni o ci sono lavoratori che lamentano problemi?  Il MC ha segnalato la possibile presenza di esposizione a vibrazioni? | <ul> <li>In caso di risposta negativa a TUTTE le domande, procedere alla Giustificazione per assenza palese di fonti di vibrazione (vedi allegato 17 VR).</li> <li>Oppure:         <ul> <li>In caso di presenza di almeno una risposta affermativa procedere alla valutazione utilizzando le Banche Dati presenti in letteratura</li> </ul> </li> </ul> | NO                          |   |   |                  |                  |
| 13a.01.0<br>1. | E' rispettata la periodicità quadriennale di revisione della valutazione?                                                                                                                                                                              | - Programmare per tempo la revisione della valutazione del rischio vibrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                          |   |   |                  |                  |
| 13.02.         | Sono presenti attrezzature che comportano un particolare rischio a vibrazioni?                                                                                                                                                                         | Prevedere misure tecniche organizzative o<br>procedurali che consentano di ridurre<br>l'esposizione personale a vibrazioni                                                                                                                                                                                                                              | NO                          |   |   |                  |                  |

# 14 RISCHIO CHIMICO Salut

# Salute e sicurezza di lavoratori e studenti

| n.   | oggetto della valutazione                                                                                                                                            | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | osservazioni del valutatore |                     | Data<br>realizz. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| 14.1 | Esiste un elenco di tutte le sostanze/miscele e prodotti utilizzati?                                                                                                 | Predisporre un elenco di tutte le<br>sostanze/miscele/prodotti utilizzati aggiornato.<br>(Vedi Allegato 12VR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                          | Vedi scheda All. 12 |                  |
| 14.2 | Sono presenti e facilmente consultabili tutte le schede di sicurezza delle sostanze/miscele/prodotti utilizzati?                                                     | Raccogliere tutte le schede di sicurezza e conservarne copia nel luogo dove vengono utilizzate le sostanze/miscele/prodotti (Vedi Allegato 12VR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                          | Vedi scheda All. 12 |                  |
| 14.3 | Esistono sostanze/miscele/prodotti classificati pericolosi? Sono noti: il livello, il modo, la durata, le circostanze e le quantità degli agenti chimici utilizzati? | Se la risposta è NO, oppure se in base alla natura e all'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici non si rende necessaria una valutazione maggiormente dettagliata, procedere alla giustificazione (vedi Allegato 16VR) Se la risposta è SI procedere alla valutazione dettagliata dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori.                                                                                                                                                                                                                 | NO                          |                     |                  |
| 14.4 | Esistono reazioni/processi/attività che possono generare agenti chimici pericolosi?                                                                                  | Se la risposta è NO, oppure se in base alla natura e all'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi non si rende necessaria una valutazione maggiormente dettagliata, procedere alla giustificazione (vedi Allegato 16VR)  Se la risposta è SI: predisporre elenco reazioni/processi/attività che generano agenti chimici pericolosi comprensivo delle quantità giornaliere dei materiali di partenza dai quali si possono generare gli agenti pericolosi e procedere alla valutazione dettagliata dei rischi.                                        | NO                          |                     |                  |
| 14.5 | Sono state predisposte tutte le misure e i principi generali di prevenzione dei rischi?                                                                              | Predisporre le misure generali di prevenzione dei rischi chimici:  - fornire ai lavoratori le attrezzature idonee per il lavoro specifico e i DPI necessari  - ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti  - ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori  - ridurre al minimo strettamente necessario alla lavorazione la quantità degli agenti chimici presenti sul posto di lavoro  - metodi di lavoro per garantire la sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento e trasporto degli agenti chimici e dei rifiuti prodotti | SI                          |                     |                  |

|      | che in base a tipo, quantità, modalità e<br>frequenza di esposizione agli agenti chimici<br>vi è solo un rischio basso per la sicurezza e<br>irrilevante per la salute dei lavoratori e le | prevenzione e protezione e aggiornare la valutazione del rischio in caso di mutamenti delle condizioni di cui al punto 14.3 Se la risposta è NO: attivare la Sorveglianza Sanitaria ad opera del Medico Competente nominato ed effettuare le misurazioni periodiche degli agenti pericolosi, in base alle metodiche standardizzate previste dall'allegato XLI del D.Lgs. 81/08 |    |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 14.7 | E' previsto l'aggiornamento o revisione<br>della valutazione del rischio per la salute e<br>la sicurezza derivante dalla presenza di<br>agenti chimici pericolosi?                         | In caso di introduzione di agenti chimici nuovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 |  |

| 14.a   | RISCHIO AMIANTO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | Salute e sicurezza di       | lavo | rate | ori e stu        | denti            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------------------|------------------|
| n.     | oggetto della valutazione                                                   | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                           | osservazioni del valutatore | P    | D    | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 14.a.1 | Esistono tettoie, pavimenti o rivestimenti in materiali contenenti amianto? | Individuare e segnalare la presenza dell'amianto<br>nei locali interni o nell'area esterna della scuola.<br>Richiedere al proprietario dell'edificio il<br>monitoraggio periodico del degrado e la<br>rimozione o il confinamento. |                             |      |      |                  |                  |

| 14.b   | RISCHIO ESPLOSIONE                                                                                                                              |                                       | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |   |   |                  |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|------------------|---------------|
| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                       | misure adottabili / note              | osservazioni del valutatore                 | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data realizz. |
| 14.b.1 | Vengono utilizzate sostanze infiammabili quali gas vapori nebbie o polveri che in miscela con l'aria possono formare una "atmosfera esplosiva"? | - Introdurre procedure scritte per la |                                             |   |   |                  |               |

| 15     | MOVIMENTAZIONE MANUAL                                                                                            | E CARICHI                                                                                                                                                           | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |   |   |                  |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| n.     | oggetto della valutazione                                                                                        | misure adottabili / note                                                                                                                                            | osservazioni del valutatore                 | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
| 15.01. | Esistono carichi inanimati o animati (attrezzi, cose, bambini/ragazzi) gravosi da sollevare non occasionalmente? | Legrichi ingnimati e altri riferimenti ner carichi l                                                                                                                | NO                                          |   |   |                  |                  |
|        | La valutazione ha evidenziato la presenza di un rischio?                                                         | <ul> <li>Adottare ogni misura tecnica, organizzativa,<br/>procedurale, di informazione e formazione, che<br/>possa eliminare o ridurre lo sforzo fisico.</li> </ul> | SI                                          | 1 | 1 | 1                |                  |
|        | A seguito delle misure tecniche, organizzative, procedurali adottate permane un rischio non trascurabile?        | I Sorveglianza Sanifaria ner moniforare i rischi l                                                                                                                  | NO                                          |   |   |                  |                  |

| 16 MICROCLIMA | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
|---------------|---------------------------------------------|
|---------------|---------------------------------------------|

| n.        | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                       | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                | osservazioni del valutatore | P | D | R (P x D) | Data<br>realizz. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------|------------------|
| 16.01.    | Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento opportunamente regolato e la temperatura non dà luogo a lamentele?                                                                                                     | - Rivedere la regolazione dell'impianto di riscaldamento, in modo che siano verificate i valori di temperatura che tengano conto della concomitante umidità e velocità dell'aria.                                                       | SI                          |   |   |           |                  |
| 16.02.    | Le correnti di aria fredda e calda<br>provenienti da impianti di<br>riscaldamento/raffrescamento che incidono<br>sulle persone sono opportunamente<br>controllate?                                                              | <ul> <li>Adottare provvedimenti atti a controllare<br/>velocità e direzione delle correnti d'aria in<br/>ingresso. Velocità indicataive v=0,15-0,25 m/s.</li> </ul>                                                                     | SI                          |   |   |           |                  |
| 16.03.    | Sono previsti ricambi d'aria forzata nelle<br>aule speciali (laboratori) e ad alto<br>affollamento (aula magna)?                                                                                                                | <ul> <li>Garantire l'introduzione d'aria esterna, mediante<br/>opportuni sistemi, con coefficiente di ricambio<br/>in funzione di destinazione d'uso dei locali,<br/>affollamento, tipo eccnel rispetto delle norme<br/>UNI.</li> </ul> | NO                          |   |   |           |                  |
| 16.04.    | Esiste un programma di manutenzione preventiva dell'impianto di aria condizionata eventualmente presente?                                                                                                                       | - Prevedere idoneo programma di manutenzione da parte di una ditta specializzata.                                                                                                                                                       | NO                          |   |   |           |                  |
| 16.04.01. | Il programma di manutenzione comprende<br>le operazioni di pulizia periodica di tutti gli<br>apparecchi? (eliminazione della sporcizia,<br>sostituzione o lavaggio dei filtri dei<br>ventilconvettori, raccolta della condensa) | - Prevedere procedure di pulizia tali da evitare la formazione di focolai di contaminazione e da mantenere l'efficienza del sistema.                                                                                                    | NO                          |   |   |           |                  |

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                                      | misure adottabili / note                     | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 16a.01 | Sono state definite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica, nominati gli agenti accertatori abilitati ad emettere sanzioni? |                                              | SI                          |   |   |                  |                  |
| 16a.01 | Sono stati affissi in tutti i locali della Scuola appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano il divieto di fumare?                             | l divieto conformi ai modelli confeniiti nel | SĪ                          |   |   |                  |                  |

# 17 ILLUMINAZIONE Salute e sicurezza di lavoratori e studenti

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                                                       | misure adottabili / note                                                                                                                      | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 17.01. | I locali della scuola sono dotati di corpi illuminanti che consentono un'illuminazione artificiale sufficiente? (Aule, sale riunioni, palestre, corridoi, scale, servizi, ecc.) | garantire un'illuminazione sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (valori minimi: D.M. 18 12 75) | SI                          |   |   |                  |                  |
| 17.02. | I locali di lavoro sono dotati<br>d'illuminazione di sicurezza (che in<br>assenza di energia consente un sicuro<br>deflusso delle persone) di sufficiente<br>intensità?         | illuminazione non inferiore a 5 lux                                                                                                           | SI                          |   |   |                  |                  |

| 18 A | RREDI | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
|------|-------|---------------------------------------------|
|------|-------|---------------------------------------------|

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                 | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                            | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 18.01. | L'arredamento è previsto di forma e dimensioni adeguati alle varie classi di età degli studenti ed il tipo di scuola?                     | - Adeguare gli arredi alle norme di legge (D.M. 18.12.75) e alle norme UNI.                                                                                                                                                                                                         | SI                          |   |   |                  |                  |
| 18.02. | Sono presenti negli spogliatoi armadietti individuali per il personale che utilizza abiti da lavoro?                                      | <ul> <li>Nel caso essi effettuino lavorazioni insudicianti<br/>o in presenza di olii, polveri, agenti chimici o<br/>biologici gli armadietti dovranno essere del tipo<br/>a doppio scomparto.</li> </ul>                                                                            | SI                          |   |   |                  |                  |
| 18.03. | Le superfici di lavoro sono di materiale idoneo con bordi arrotondati?                                                                    | - Sostituire gli arredi con altri conformi                                                                                                                                                                                                                                          | SI                          |   |   |                  |                  |
| 18.04. | Le pareti (anche esterne) e le porte trasparenti o traslucide sono chiaramente segnalate e costituite da materiale di sicurezza?          | <ul> <li>Segnalarne la presenza e sostituirle, in caso non<br/>siano di materiale di sicurezza, fino all'altezza<br/>di 1 m. Ciò vale in particolare per le pareti<br/>completamente vetrate che devono essere<br/>costituite di vetri di sicurezza (Norme UNI<br/>7697)</li> </ul> | SI                          |   |   |                  |                  |
| 18.05. | Gli eventuali armadi/scaffali e arredi vari presenti sono saldamente fissati a terra o a parete, in modo da evitare il loro ribaltamento? | - Segnalarne la presenza e fissare saldamente.                                                                                                                                                                                                                                      | SI                          |   |   |                  |                  |

| 19 ATTREZZATURE | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
|-----------------|---------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------|

| n.    | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                    | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                          | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 19.01 | Le macchine marcate CE (acquistate dopo il 21.9.96) sono dotate di istruzioni per l'uso per la installazione, messa a punto, regolazione, funzionamento, manutenzione, pulizia, dismissione? | - Richiedere al costruttore le istruzioni per l'uso.                                                                                                                                                              | SI                          |   |   |                  |                  |
| 19.02 | Gli elementi mobili delle macchine sono dotati di ripari o dispositivi di sicurezza che non consentano il contatto con gli organi pericolosi?                                                | <ul> <li>Dotare le macchine di ripari fissi oppure mobili<br/>interbloccati o installare idonei dispositivi di<br/>sicurezza tali da non consentire l'accesso dei<br/>lavoratori alle zone pericolose.</li> </ul> | SI                          |   |   |                  |                  |
| 19.03 | I dispositivi di comando delle macchine<br>sono chiaramente identificabili e protetti<br>contro gli azionamenti accidentali?                                                                 | <ul> <li>Apporre la chiara indicazione della funzione<br/>comandata da ciascun dispositivo e dotarli di<br/>protezioni contro gli azionamenti accidentali.</li> </ul>                                             | SI                          |   |   |                  |                  |
| 19.04 | Le macchine sono dotate di dispositivi di arresto di emergenza immediatamente azionabili?                                                                                                    | Dotare le macchine di dispositivi di arresto di<br>emergenza conformi ai requisiti previsti<br>dall'Allegato V (macchine "vecchie") o alle<br>norme UNI EN ISO 13850 - CEI EN 60204<br>(macchine marcate CE)      | SI                          |   |   |                  |                  |
| 19.05 | Coloro che lavorano alle macchine sono stati formati e addestrati al loro utilizzo?                                                                                                          | - Prevedere appositi momenti formativi specifici per l'uso delle diverse macchine.                                                                                                                                | SI                          |   |   |                  |                  |



| n.      | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                   | misure adottabili / note                                                                                               | osservazioni del valutatore | P | D | R (P x D) | Data<br>realizz. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------|------------------|
| 19a.01. | Le scale portatili in legno o in alluminio sono in buono stato, con pioli integri e del tipo ad incastro sui montanti?                                                                                      | - Definire un programma per la revisione e<br>manutenzione delle scale prevedendone la<br>sostituzione quando usurate. | SI                          |   |   |           |                  |
| 19a.02  | Le scale semplici portatili sono dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti?                                                                                        | - Munire le scale di appositi dispositivi antisdrucciolevoli.                                                          | SI                          |   |   |           |                  |
| 19a.03  | Le scale portatili ad innesto sono dotate di appositi adattatori di raccordo?                                                                                                                               | - Munire le scale di idonei adattatori o sostituirle con scale a norma (UNI EN 131).                                   | N.P.                        |   |   |           |                  |
| 19a.04  | Le modalità d'uso delle scale portatili sono corrette ed in particolare è previsto, qualora sussista pericolo di sbandamento, che ne sia assicurata la stabilità o la trattenuta al piede da altra persona? | - Rivedere le modalità d'uso ed addestrare il personale all'uso corretto.                                              | SI                          |   |   |           |                  |

| 19a.05  | Le scale di lunghezza superiore a 8 m. sono munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione?                                                                 | - Munire di rompitratta le scale di lunghezza superiore a 8 m.                                                                                                                                                                                      | N.P. |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 19a.06  | E' espressamente vietata la presenza di lavoratori sulle scale quando se ne effettua lo spostamento?                                                                     | - Regolamentare l'uso delle scale, formare ed informare i lavoratori                                                                                                                                                                                | SI   |  |  |
| 19a .07 | Marchi di omologazione                                                                                                                                                   | <ul> <li>Le scale portatili non sono soggette ad alcuna<br/>omologazione, è comunque preferibile scegliere<br/>quelle dotate di marchio apposto dal costruttore<br/>che certifica la rispondenza delle stesse alla<br/>norma UNI EN 131.</li> </ul> | SI   |  |  |
| 19a.08  | Le scale sono dotate di piedi di appoggio snodabili alle estremità inferiori dei due montanti?                                                                           | - All'atto dell'acquisto preferire le scale con piedi di appoggio snodabili                                                                                                                                                                         | NO   |  |  |
| 19a.09  | Le scale sono dotate di dispositivi antisdrucciolevoli (plastica dentata, gomma ruvida, ventose) alle estremità inferiori dei due montanti?                              | - Munire le scale di appositi dispositivi antisdrucciolevoli.                                                                                                                                                                                       | SI   |  |  |
| 19a.10  | Le scale doppie a compasso sono di lunghezza non superiore a 5 m? Sono corredate di catena o altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza? | - Munire la scale di catena o dispositivo contro la apertura o sostituirle con altre a norma.                                                                                                                                                       | SI   |  |  |
| 19 a.11 | Dispositivo guarda corpo                                                                                                                                                 | <ul> <li>Preferire le scale dotate di dispositivo guarda<br/>corpo che permette al corpo di trovare un<br/>migliore appoggio ed equilibrio.</li> </ul>                                                                                              | SI   |  |  |

#### 20 AULE DIDATTICHE PER ATTIVITA' NORMALI

## Rischi in ambienti specifici

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                     | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 20.01. | Il pavimento delle aule dei corridoi/passaggi è realizzato con materiali idonei (non infiammabili, lavabili, antisdrucciolo, impermeabili, ecc.), è regolare ed uniforme, è mantenuto pulito? | <ul> <li>Sostituire le pavimentazioni non qualitativamente idonee.</li> <li>Rendere uniformi le superfici delle aree di transito, levigando i materiali di pavimentazione, addolcendo i passaggi da un pavimento all'altro, adottando scivoli e non gradini, coprendo buchi / sporgenze pericolose.</li> <li>Migliorare le condizioni di pulizia.</li> </ul> | SI                          |   |   |                  |                  |
| 20.02. | Gli spazi destinati a corridoi di disimpegno ad uso degli allievi hanno una larghezza non inferiore a 2 m, al netto degli arredi?                                                             | - Delimitare gli spazi destinati agli arredi ed adeguare le dimensioni dei corridoi.                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                          |   |   |                  |                  |
| 20.03. | La larghezza dei corridoi ove sono ubicati gli appendiabiti/armadietti per il vestiario è di almeno 2,50 m al netto degli arredi?                                                             | - Adeguare i corridoi alle dimensioni o rimuovere gli arredi, destinando altri locali o vani a tale uso specifico.                                                                                                                                                                                                                                           | SI                          |   |   |                  |                  |
| 20.04. | Le scale e i pianerottoli sono provvisti di ogni possibile accorgimento al fine di evitare incidenti (parapetto di altezza adeguata, corrimano, ecc.)?                                        | - Dotare le scale e i pianerottoli di parapetti alti almeno 1 m, di corrimano, NON SCALABILI e dispositivi antiscivolamento se necessari.                                                                                                                                                                                                                    | SI                          |   |   |                  |                  |
| 20.05. | L'altezza netta dell'aula è almeno 3 m e, se il soffitto è inclinato, l'altezza minore è almeno 2,70 m?                                                                                       | - Se le altezze sono inferiori destinare il locale ad altro uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                          |   |   |                  |                  |
| 20.06  | Sono soddisfatti gli indici standard di superficie?                                                                                                                                           | <ul> <li>Scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole<br/>secondarie di primo grado: 1,8 mq/alunno</li> <li>scuole secondarie di secondo grado: 1,96<br/>mq/alunno</li> </ul>                                                                                                                                                                               | NO                          |   |   |                  |                  |
| 20.07. | Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale?                                                                        | - Modificare le finestre e le parti apribili delle stesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                          |   |   |                  |                  |
| 20.08. | Le aule per le attività didattiche sono ubicate in locali interrati o seminterrati?                                                                                                           | - Modificare la destinazione d'uso e trasferire le aule nei piani fuori terra.                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                          |   |   |                  |                  |

| 20.09. | La disposizione dei banchi all'interno    | - Disporre i banchi in modo da non ostacolare | NO |  |  |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--|--|
|        | dell'aula ostacola la via di fuga in caso | l'esodo.                                      |    |  |  |
|        | d'emergenza?                              |                                               |    |  |  |

#### 21 AULE DIDATTICHE PER ATTIVITA' SPECIALI

### Rischi in ambienti specifici

Compilare una check-list per ogni tipologia di aula speciale specificando la destinazione d'uso

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                           | misure adottabili / note                                                                        | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 21.01. | Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale?                                                                              | - Modificare le finestrature e le parti apribili delle stesse.                                  | SI                          |   |   |                  |                  |
| 21.02. | Le aule sono ubicate in locali interrati o seminterrati?                                                                                                                                            | - Modificare la destinazione d'uso e trasferire le aule nei piani fuori terra.                  | NO                          |   |   |                  |                  |
| 21.03. | La disposizione dei banchi all'interno dell'aula non ostacola la via di fuga in caso d'emergenza?                                                                                                   | - Disporre i banchi in modo da non ostacolare l'esodo.                                          | NO                          |   |   |                  |                  |
| 21.04. | La pavimentazione è realizzata con<br>materiali antisdrucciolo, facilmente<br>lavabili?                                                                                                             | - Sostituire la pavimentazione con altra più idonea o applicare strisce adesive antisdrucciolo. | SI                          |   |   |                  |                  |
| 21.05. | All'interno dell'aula vengono depositati macchinari o cose che possono creare condizioni di pericolo per gli alunni/docenti o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti? | - Sgombrare qualsiasi deposito anche momentaneo di materiale.                                   | NO                          |   |   |                  |                  |
| 21.06. | All'interno degli armadi eventualmente presenti vengono conservati materiali infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico?                                                           | - Eliminare qualsiasi materiale e conservarlo in appositi spazi/armadi al di fuori dell'aula.   | NO                          |   |   |                  |                  |

| 21.07. | Il docente compie tutte le operazioni in sicurezza, usa attrezzature sicure, seguendo idonee procedure di lavoro, al fine di      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|        | limitare tutti i possibili rischi, sia per sè che per gli studenti?                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |  |
| 21.08. | Sono presenti tutte le schede di sicurezza dei prodotti in uso dai lavoratori?                                                    | - Recuperare tutte le schede relative presso i fornitori ed attenersi alle istruzioni.                                                                                                                                                                                                      | SI |  |  |
| 21.09. | Tutte le esperienze implicano l'uso di materiali biologici, sostanze o miscele pericolose per la salute di insegnanti e studenti? | <ul> <li>Accertarsi della non pericolosità di materiali, sostanze o miscele.</li> <li>Sostituire possibilmente le sostanze e le miscele pericolose con altre non pericolose o meno pericolose.</li> <li>Seguire idonee procedure di lavoro, eventualmente contattare un esperto.</li> </ul> | NO |  |  |

| 22 | AULA MAGNA / AUDITORIUM | Rischi in ambienti specifici |
|----|-------------------------|------------------------------|

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                         | misure adottabili / note                                                                        | osservazioni del valutatore | P | D | R (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------|------------------|
| 22.01. | Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale?                                                                                                            | - Modificare le finestrature e le parti apribili delle stesse.                                  | SI                          |   |   |           |                  |
| 22.02. | La pavimentazione è realizzata con<br>materiali antisdrucciolo, facilmente<br>lavabili?                                                                                                                                           | - Sostituire la pavimentazione con altra più idonea o applicare strisce adesive antisdrucciolo. | SI                          |   |   |           |                  |
| 22.03. | E' stato valutato il rischio specifico di incendio?                                                                                                                                                                               | - Provvedere alla redazione del Documento di valutazione del rischio incendio                   | NO                          |   |   |           |                  |
| 22.04. | Esiste un auditorio per attività didattiche a scala di grande gruppo, spettacoli, assemblee, riunioni di genitori che garantisca le condizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti norme per la protezione civile e antincendio? | l'amministrazione di competenza.                                                                | NO                          |   |   |           |                  |

| 22.05. | L'aula magna o l'auditorio sono ubicati in locale fuori terra o se nel piano 1° interrato la quota minima è superiore a -7,50 m?                                                                             | destinario ad altri iisi | SI   |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--|--|
| 22.06. | E' garantito l'accesso all'auditorio ai portatori di handicap ed esso è dotato di almeno un nucleo di servizi igienici che prevede un bagno accessibile ai portatori di handicap e adeguatamente attrezzato? |                          | . 31 |  |  |

| 23 UFFICI Rischi in ambienti specifici |  |
|----------------------------------------|--|
|----------------------------------------|--|

| n.        | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                  | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                                                                   | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 23.01.    | Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale?                                                                     | - Modificare le finestrature e le parti apribili delle stesse.                                                                                                                                                                                                                             | SI                          |   |   |                  |                  |
| 23.02.    | Il numero di prese di corrente è sufficiente ad alimentare il numero di utenze presenti?                                                                                                   | <ul> <li>Occorre evitare la necessità d'uso continuato di<br/>adattatori multipli (prese triple) aumentando il<br/>numero di prese al momento della revisione<br/>dell'impianto elettrico e in attesa di tali<br/>modifiche utilizzando prese multiple in linea<br/>(ciabatte).</li> </ul> | SI                          |   |   |                  |                  |
| 23.02.01. | I cavi mobili di alimentazione attraversano pavimenti o luoghi di lavoro o passaggio?                                                                                                      | <ul> <li>Le utenze devono essere alimentate in modo che<br/>i cavi non costituiscano intralcio al lavoro o al<br/>passaggio.</li> </ul>                                                                                                                                                    | NO                          |   |   |                  |                  |
| 23.02.02. | Vengono usate prolunghe in modo stabile?                                                                                                                                                   | - Sostituire le prolunghe con alimentazione costituita da cavi fissi.                                                                                                                                                                                                                      | NO                          |   |   |                  |                  |
| 23.03.    | Tutti gli schermi dei VDT sono orientabili e facilmente inclinabili e nessuno schermo presenta riflessi (sia da luce naturale che artificiale) tali da causare fastidio agli utilizzatori? | - Utilizzare schermi orientabili e facilmente inclinabili; orientare gli schermi parallelamente le finestre e leggermente rivolti verso il basso; schermare (veneziane, tende) le finestre.                                                                                                | SI                          |   |   |                  |                  |

| 23.03.01 | Le postazioni di lavoro al VDT utilizzate<br>dai "lavoratori" sono dotate dei necessari<br>requisiti ergonomici (schermo, tastiera,<br>sedia, piano di lavoro, posizionamento<br>rispetto a superfici illuminanti, ecc.)? | xxxiv D.Lgs. 81/08).       | SI |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|--|--|
| 23.04.   | Il datore di lavoro assicura informazione e<br>formazione adeguata ai lavoratori in ordine<br>alle modalità di svolgimento dell'attività<br>comportante uso di VDT, ai rischi connessi<br>e alle misure per evitarli?     | formazione dei lavoratori. | SI |  |  |
| 23.05.   | I lavoratori che operano al VDT per più di<br>20 ore settimanali, in modo sistematico e<br>abituale sono sottoposti a sorveglianza<br>sanitaria?                                                                          | la sorveglianza sanifaria  | SI |  |  |

| 24 | BIBLIOTECA | Rischi in ambienti specifici |
|----|------------|------------------------------|

| n.     | oggetto della valutazione                      | misure adottabili / note                                                                               | osservazioni del valutatore | P | D | R (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------|------------------|
| 24.01. | E' stato valutato il rischio specifico di      | - Provvedere alla redazione del Documento di valutazione del rischio incendio                          | SI                          |   |   |           |                  |
|        | incendio?                                      | valutazione dei fischio incendio                                                                       |                             |   |   |           |                  |
| 24.02. | Gli scaffali per i libri sono disposti in modo | - Distribuire le scaffalature e i volumi in modo da<br>permettere una facile accessibilità con i mezzi | SI                          |   |   |           |                  |
|        | da essere facilmente accessibili da parte      | messi a disposizione.                                                                                  |                             |   |   |           |                  |
|        | degli allievi e per limitare l'uso di scale    | - Utilizzare scale portatili sicure.                                                                   |                             |   |   |           |                  |
|        | mobili portatili?                              |                                                                                                        |                             |   |   |           |                  |
| 24.03. | Gli armadi/scaffali e arredi vari presenti     | - Segnalarne la presenza e fissare saldamente.                                                         | SI                          |   |   |           |                  |
|        | sono saldamente fissati a terra o a parete, in |                                                                                                        |                             |   |   |           |                  |
|        | modo da evitare il loro ribaltamento?          |                                                                                                        |                             |   |   |           |                  |

| 25 | REFETTORI | Rischi in ambienti specifici |
|----|-----------|------------------------------|
|----|-----------|------------------------------|

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                                      | misure adottabili / note                                                                                                                                                                                                                              | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data realizz. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|---------------|
| 25.01. | Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale?                                                                                                                                         | <ul> <li>Verificare l'idoneità del ricambio di aria e<br/>ventilazione. Accertarsi che non esistano<br/>sorgenti inquinanti o attività limitrofe che<br/>possano compromettere i requisiti igienici che<br/>il laboratorio deve possedere.</li> </ul> | SI                          |   |   |                  |               |
| 25.02. | La pavimentazione è realizzata con materiali antisdrucciolo, facilmente lavabili?                                                                                                                                                                              | - Sostituire la pavimentazione con altra più idonea o applicare strisce adesive antisdrucciolo.                                                                                                                                                       | SI                          |   |   |                  |               |
| 25.03. | E' soddisfatto l'indice (m²/Utente) previsto per la capienza massima del refettorio?                                                                                                                                                                           | Verificare che l'affollamento non sia superiore a 0,4 persone/m2 (D.M. 26/08/92) e che comunque non superi i 375 m2 di estensione (D.M. 18/12/75).                                                                                                    | NO                          |   |   |                  |               |
| 25.04. | E' stato valutato il rischio specifico di incendio?                                                                                                                                                                                                            | - Provvedere alla redazione del Documento di valutazione del rischio incendio                                                                                                                                                                         | NO                          |   |   |                  |               |
| 25.05. | Esistono locali limitrofi adibiti a servizi e spogliatoi per il personale addetto alle attività di sala?                                                                                                                                                       | - Provvedere ad effettuare un incontro con l'Ente<br>Locale per una pianificazione e una gestione degli<br>spazi in funzione delle necessità della scuola ed in<br>particolare degli addetti.                                                         | SI                          |   |   |                  |               |
| 25.06. | Esistono le uscite di sicurezza previste in relazione all'affollamento del locale?                                                                                                                                                                             | - Prevedere idonee uscite di sicurezza in relazione<br>al massimo affollamento del locale                                                                                                                                                             | SI                          |   |   |                  |               |
| 25.07. | All'interno del refettorio, la collocazione di postazioni ed arredi è predisposta in relazione all'ampiezza del locale e ai dispositivi di sicurezza , antincendio adottati e alle vie di fuga? Il refettorio è situato in piani seminterrati o interrati?     | - Verificare il posizionamento e la distribuzione degli arredi in relazione all'ampiezza del locale, le vie di fuga e i sistemi di sicurezza e antincendio.                                                                                           | SI                          |   |   |                  |               |
| 25.08. | *                                                                                                                                                                                                                                                              | - Provvedere ad effettuare un incontro con l'Ente                                                                                                                                                                                                     | NO                          |   |   |                  |               |
| 25,00  | Le attrezzature ed il materiale di approvvigionamento per l'allestimento della sala sono mantenute all'interno di locali e contenitori idonei che garantiscano il deposito adeguato (tovagliame, posaterie, materiale accessorio, ecc. sia sporco che pulito)? | Locale per una pianificazione e una gestione dei                                                                                                                                                                                                      | SI                          |   |   |                  |               |

| 25.09. | Tutte le attrezzature eventualmente impiegate sono dotate di marcatura CE in conformità alla direttiva macchine (es. scaldavivande)?                                                       | - Se possibile sostituire le attrezzature e in caso di futuri acquisti controllare la marcatura CE.                                                                                                                                  | SI |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 25.10. | Le attrezzature eventualmente utilizzate per<br>la distribuzione dei pasti sono utilizzate,<br>mantenute in efficienza e conformi a quanto<br>previsto dalle direttive igienico-sanitario? | <ul> <li>Provvedere affinché l'installazione,<br/>l'utilizzazione, la manutenzione, la riparazione,<br/>la regolazione della macchina avvenga secondo<br/>quanto stabilito nelle Istruzioni del Manuale<br/>della stessa.</li> </ul> |    |  |  |
| 25.11. | Gli operatori addetti alle attrezzature sono stati addestrati conformemente alla distribuzione e la raccolta dei cibi residui?                                                             | - Attenersi alle indicazioni del libretto d'istruzioni, uso e manutenzione della macchina.                                                                                                                                           | SI |  |  |

# 26 ATTIVITA' SPORTIVE Rischi in ambienti specifici

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                 | misure adottabili / note                                                                        | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 26.01. | Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale?                    | - Modificare le finestrature e le parti apribili delle stesse.                                  | SI                          |   |   |                  |                  |
| 26.02. | La pavimentazione è realizzata con<br>materiali antisdrucciolo, facilmente<br>lavabili?                                                   | - Sostituire la pavimentazione con altra più idonea o applicare strisce adesive antisdrucciolo. | SI                          |   |   |                  |                  |
| 26.03  | E' prevista una zona destinata agli insegnanti costituita da uno o più ambienti e corredata da servizi igienico-sanitari e da una doccia? | insegnanti.                                                                                     | SI                          |   |   |                  |                  |
| 26.04. | La zona di servizi per gli studenti è costituita da spogliatoi, locali per servizi igienici e docce separati per sesso?                   | - Attrezzare la zone di servizi per gli allievi in conformità alla normativa vigente            | SI                          |   |   |                  |                  |
| 26.05. | E' prevista una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari?                                                                  | - Destinare una zona al deposito degli attrezzi e materiali vari.                               | SI                          |   |   |                  |                  |

| 26.06. | La pavimentazione è tale da ridurre al minimo i danni conseguenti alle cadute?                                             | - Sostituire la pavimentazione con altra più idonea.                                                                                                                                                                                 | SI |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 26.07. | Le finestre e le porte vetrate sono in vetro di sicurezza o dotate di adeguate protezioni?                                 | - Sostituirle, in caso non siano di materiale di sicurezza. Ciò vale in particolare per le porte completamente vetrate che devono essere costituite di vetri di sicurezza (Norme UNI 7697). Apporre adeguate protezioni se mancanti. | SI |  |  |
| 26.08. | Alle pareti ci sono parti sporgenti ad altezza d'uomo?                                                                     | - Se presenti toglierle o coprirle con materiali antiurto.                                                                                                                                                                           | NO |  |  |
| 26.09. | Le linee che delimitano il campo da gioco sono sufficientemente distanti dai muri perimetrali?                             | - Se esiste il pericolo di urto, valutare la possibilità di rivestirle in materiali antiurto.                                                                                                                                        | SI |  |  |
| 26.10. | Le attrezzature mobili sono ancorate stabilmente durante l'utilizzo? (in particolare le porte da calcetto, canestri, ecc.) | - Devono essere vincolate saldamente alle pareti o al pavimento                                                                                                                                                                      | SI |  |  |
| 26.11. | I corpi illuminanti sono dotati di griglie di protezione?                                                                  | - Sostituire I corpi illuminanti I dotarli di griglie                                                                                                                                                                                | SI |  |  |

| 27 | SERVIZI E SPOGLIATOI | Rischi in ambienti specifici |
|----|----------------------|------------------------------|

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                  | misure adottabili / note                                                                 | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 27.01. | Nei locali per i servizi igienici, il numero dei WC è conforme a quanto indicato nel                                                       | SerV171 101en1C1                                                                         | SI                          |   |   |                  |                  |
|        | DM 18.12.75?                                                                                                                               |                                                                                          |                             |   |   |                  |                  |
| 27.02. | I locali che contengono i servizi igienici e<br>gli spogliatoi sono illuminati e aerati<br>direttamente dall'esterno?                      | - Adeguare il locale alla normativa o trasferire i servizi igienici in luogo più idoneo. | SI                          |   |   |                  |                  |
| 27.03. | Se il locale dell'antibagno non è illuminato ed aerato direttamente, sono stati installati efficienti impianti d'aerazione e ventilazione? | - Installare efficienti impianti d'aerazione ed illuminazione.                           | SI                          |   |   |                  |                  |

| 27.04. | Gli spogliatoi hanno una larghezza minima di 1,60 m e sono dotati di arredi e attrezzature adeguati per numero e caratteristiche? | dotarlo di panche, appendiabiti, armadietti in caso si faccia uso di materiali insudicianti per i | 31 |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 27.05. | Le porte dei WC sono apribili verso l'esterno?                                                                                    | - Modificare l'apertura.                                                                          | SI |  |  |

# 28 BARRIERE ARCHITETTONICHE Rischi in ambienti specifici

| n.        | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | misure adottabili / note                                                                                                                                                                          | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 28.01.    | Negli spazi esterni e sino all'accesso dell'edificio è previsto almeno un percorso utilizzabile direttamente dai parcheggi e con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie ed ai non vedenti?                                          | - Realizzare un percorso di accesso all'edificio conforme ai criteri di progettazione ed alle specifiche funzionali e dimensionali previsti dai punti 4.2.1 e 8.2.1 del DM 236/89.                | SI                          |   |   |                  |                  |
| 28.01.01. | La pavimentazione del percorso esterno pedonale è antisdrucciolevole e gli elementi che la costituiscono sono tali da non impedire il transito di una persona su sedia a ruote o determinare ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno o simili?                                  | - Realizzare una pavimentazione conforme ai criteri di progettazione ed alle specifiche funzionali e dimensionali previsti dai punti 4.2.2 e 8.2.2 del DM 236/89.                                 | SI                          |   |   |                  |                  |
| 28.01.02. | Nell'area di parcheggio sono presenti posti auto riservati ai veicoli di persone disabili e tali posti sono ubicati correttamente, complanari o raccordati ai percorsi pedonali, in numero sufficiente e con dimensioni tali da consentire il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento? | <ul> <li>Realizzare posti auto riservati conformi ai criteri<br/>di progettazione ed alle specifiche funzionali e<br/>dimensionali previsti dai punti 4.2.3 e 8.2.3 del<br/>DM 236/89.</li> </ul> | SI                          |   |   |                  |                  |

| 28.02.    | La porta di accesso all'edificio ha dimensioni, posizionamento, manovrabilità e spazi antistanti e retrostanti tali da consentire un agevole transito anche da parte di una persona su sedia a ruote?  I pavimenti dell'edificio sono                                                 | <ul> <li>Realizzare porta di accesso e spazi antistanti e retrostanti conformi ai criteri di progettazione ed alle specifiche funzionali e dimensionali previsti dai punti 4.1.1 e 8.1.1 del DM 236/89.</li> <li>Realizzare pavimenti conformi ai criteri di</li> </ul> | SI |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|           | antisdrucciolevoli, complanari tra loro o raccordati e privi di ostacoli o pericoli per il transito di una persona su sedia a ruote?                                                                                                                                                  | progettazione ed alle specifiche funzionali e dimensionali previsti ai punti 4.1.2 e 8.1.2 del DM 236/89.                                                                                                                                                               | 51 |  |  |
| 28.02.02. | Ad ogni livello utile dell'edificio ed in ogni<br>nucleo di servizi igienici sono presenti<br>servizi igienici distinti per sesso e con<br>dimensioni ed apparecchi sanitari tali da<br>garantire le manovre e l'utilizzo degli<br>apparecchi anche alle persone su sedie a<br>ruote? | <ul> <li>Predisporre servizi igienici distinti per sesso ad<br/>ogni piano conformi ai criteri di progettazione<br/>ed alle specifiche funzionali e dimensionali<br/>previsti dai punti 4.1.6 e 8.1.6 del DM 236/89.</li> </ul>                                         | SI |  |  |
| 28.02.03. | I corridoi ed i passaggi hanno larghezza ed<br>allargamenti tali da garantire il facile<br>accesso ai locali e l'inversione di direzione<br>ad una persona su sedie a ruote?                                                                                                          | <ul> <li>Realizzare corridoi e passaggi conformi ai criteri<br/>di progettazione ed alle specifiche funzionali e<br/>dimensionali previsti dai punti 4.1.9 e 8.1.9 del<br/>DM 236/89.</li> </ul>                                                                        | SI |  |  |
| 28.02.04. | Le scale hanno andamento regolare e le rampe hanno gradini, larghezza, lunghezza, protezioni verso il vuoto, corrimani ed accorgimenti tali permetterne la sicura e comoda utilizzazione da parte di chiunque ed anche ai non vedenti?                                                | <ul> <li>Realizzare scale conformi ai criteri di<br/>progettazione ed alle specifiche funzionali e<br/>dimensionali previsti dai punti 4.1.10 e 8.1.10<br/>del DM 236/89.</li> </ul>                                                                                    | SI |  |  |
| 28.02.05  | Le rampe per superare differenze di livello<br>hanno caratteristiche tali da poter essere<br>percorse senza affaticamento, ostacoli o<br>pericoli da una persona su sedia a ruote?                                                                                                    | - Realizzare rampe conformi ai criteri di progettazione ed alle specifiche funzionali e dimensionali previsti dai punti 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11 del DM 236/89.                                                                                                          | SI |  |  |
| 28.02.06. | L'ascensore e lo spazio antistante hanno caratteristiche tali da permetterne l'uso ad una persona su sedia a ruote ed ai non vedenti?                                                                                                                                                 | <ul> <li>Realizzare una ascensore conforme ai criteri di<br/>progettazione ed alle specifiche funzionali e<br/>dimensionali previsti dai punti 4.1.12 e 8.1.12<br/>del DM 236/89.</li> </ul>                                                                            | SI |  |  |

| 28.02.07. | Se, in alternativa ad ascensore o a rampe, sono installati servoscala o piattaforme elevatrici, questi sono tali da garantire l'agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote e la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento? | - Realizzare servoscala o piattaforme elevatrici conformi ai criteri di progettazione ed alle specifiche funzionali e dimensionali previsti dai punti 4.1.13 e 8.1.13 del DM 236/89.                                                                    | N.P. |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 28.02.08. | Se l'edificio scolastico è a più piani senza ascensore e non sono installati servoscala o piattaforma elevatrice, la classe frequentata da un alunno non deambulante è situata in un'aula al piano terra e questa è raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe?                                             | - Collocare al piano terra l'aula frequentata dall'alunno e realizzare percorsi conformi ai criteri di progettazione ed alle specifiche funzionali e dimensionali previsti dai punti 4.1.2, 8.1.2, 4.1.9, 8.1.9, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11 del DM 236/89. | N.P. |  |  |
| 28.02.09. | L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche hanno le caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità?                                                                                                                                                       | <ul> <li>Dotarsi di arredamenti, sussidi ed attrezzature<br/>(banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale<br/>Braille, spogliatoi, ecc.) adeguate all'invalidità<br/>dell'alunno.</li> </ul>                                                         | SI   |  |  |
| 28.03.    | All'esterno e all'interno dell'edificio scolastico sono presenti cartelli di indicazione per facilitare l'orientamento e la fruizione degli spazi, per informare sulle modalità previste per l'accessibilità di persone con ridotte o impedite capacità motorie e sono adottati accorgimenti per facilitare l'orientamento non vedenti?         | - Realizzare la segnaletica ed adottare gli accorgimenti previsti dal punto 4.3 del DM 236/89.                                                                                                                                                          | NO   |  |  |

| 29 A | AREA CORTILIVA E GIOCHI | Rischi in ambienti specifici |
|------|-------------------------|------------------------------|
|------|-------------------------|------------------------------|

| n.     | oggetto della valutazione                                                                                                                                                                                                                                        | misure adottabili / note                                                                                                          | osservazioni del valutatore | P | D | <b>R</b> (P x D) | Data<br>realizz. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 29.01  | Sono individuati con idonea segnaletica i percorsi preferenziali delle auto e motocicli separati da quelli pedonali?                                                                                                                                             | - delimitare e segnalare i percorsi pedonali e/o le aree destinate solamente ai pedoni.                                           | SI                          |   |   |                  |                  |
| 29.02  | Sono indicate e mantenute sgombre le aree di raccolta esterne?                                                                                                                                                                                                   | Disporre apposita segnaletica e controllare che le indicazioni e le procedure date vengano seguite.                               | SI                          |   |   |                  |                  |
| 29.03. | Negli spazi esterni e sino all'accesso dell'edificio è previsto almeno un percorso utilizzabile direttamente dai parcheggi e con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie ed ai non vedenti?         | conforme ai criteri di progettazione ed alle specifiche funzionali e dimensionali previsti dai punti 4.2.1 e 8.2.1 del DM 236/89. | SI                          |   |   |                  |                  |
| 29.04. | La pavimentazione del percorso esterno pedonale è antisdrucciolevole e gli elementi che la costituiscono sono tali da non impedire il transito di una persona su sedia a ruote o determinare ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno o simili? | funzionali e dimensionali previsti dai punti 4.2.2 e 8.2.2 del DM 236/89.                                                         | SI                          |   |   |                  |                  |